





4. 5. 4=

5

Nonte Olisets -

9.5.477

## DELLA VITA E GESTA

o I

## NICCOLO' BIELKE

FU SENATORE AMPLISSIMO DI ROMA.

SCRITTA DAL PADRE

### FR. FRANCESCO

DELLO SPIRITO SANTO

Dell' Ordine Scalzo della SS. Trinità della Redenzione de' Schiavi , Confultore della Sagra Gongregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie, e Qualificatore della Santa Romana Universile Inquisizione.



# V E N E Z I A,

PRESSO ANTONIO GRAZIOSI, CON LICENZA DE SUPERIORI.

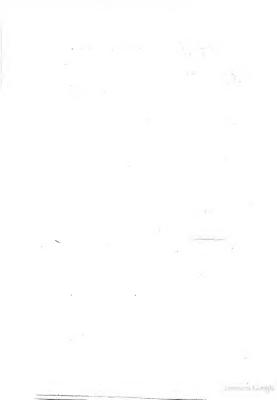

### SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO

# C L E M E N T I XIV.

Ulta suns, Beatissime Pater, eximia virtutis plena immortalium virorura facta, que scriptis, menoriaque mandata, legentium animos admiratione commotes ad rectam vironem, a tetranque laudem feliciter traduxeruus. Trabimur enim omnes puleberrima virtutis specie, C'o opimis quisque illorum maxime excitatur exemplis, qui multis perpellis laboribus, lubactisque privculis, beutam in Calis sedem sunt consecut. Hac mecum ipse cogitans, statu clarissimi viri Nicolai Bielke, qui amplissimus Urbis Senator postremo decessir, acta laudabiliter vite simplex contexere commentarium, quale omnino naturalis, quam semper colui, mibi veritas dictavisset. Quapropter, ne queso, quis

quis putet, me quidpiam in bac describenda vita posuisse laboris; ut fonantibus verbis, uberibusque fententiis, legentes studiose allicerem , devinctosque sermonis suavitate morarer. Ultro enim fateor, narrationem banc meam longe disparens argumento fore, quod pertractandum sufcepi, nec dignam, vudis, atque inculta cum fit, quam diferti bomines intueantur; id vero candide cum ipfe fatear, intelligi vix poterit, quo igitur confilio, eam tibi, Beatissime Pater, obsequenter inscripferim, qui divinarum bumanarumque cognitionibus mirifice excellis, quique a teneris ufque unquiculis, praclara exquifite dicendi facultate imbutus, nunc quoque quidquid tibi superest otii a Religionis officiis, atque a gravissimarum Christiana Reipublica verum tractatione, in politiva studia, tamquam in bortum amenissimum recreari foles. Sed illa me ad boc impulis antique legis necessistado, que tibi cum Nicolao, in Urbe dum viveret, juiundissima intercessit. Impulit fides, observantia, bonor, que maxima erga te palam, & ex intimo corde profitebatur. Quem enim, Beatissime Pater, aretissime non ob-Aringat summus ille animi tui candor, & optime mentisconscientia, que te adeo spectabilem , suavemque omnibus reddunt! Hæ sunt aliarum virtutum, quibus sane multis es præditus, quasi Principes, & Domina; ut in aliis neminem tibi anteponere, in bisce ne conferre quidem possum? Nam de prudentia, de pietate, de justitia, alissque nibil omnino dicam, ne videar affentari ; nec de beneficentia quidem, que ita profecto eminer, ut non qui eam laudet affentator, fed qui non laudet, malevolus existimetur, cum omnibus ad benemerendum sis natura maxime propensus. Hisce præsertim rationibus Tibi, pra cateris, mittenda Nicolai bac vita erat; bominis videlicet, in quo buju/modi tuarum virtutum non obscura fulgebat imago , & cui fane , ut omnibus compercum eft , pio, prudenti, munifico instar exempli eras . Satis superque babeto, Beatissime Pater, si exigua bujus scriptionis mea ab affiduis curis paulisper dum vacas, te unum benevolum le-Storem mibi impetrare contingat; maxime cum tua fingularis bunanitat, si quid in orationis concinnitatem peccaverim, facil.m, ut spero, datura seribenti sit veniam. Sed nunquid

alis

alii oculos non convertant in boc Commentarium? Licet non elaboratum, non eloquens, complectitur illud tamen uberrima nobiliorum virtutum exempla, que animos fervidissimo in Deum amore, ac Ghristiana in mundi contemptum fortitudine inflammare valent. Intelligent binc enim Christi fideles quanta invicto robore pertulerit vir , inter suos genitus fere Princeps , opibus potens, auctoritate valens, cunctis charus, observatus, excultus; ut rejectis, in quibus erat edoctus, Luterana fe-Ela erroribus, vera Christi Domini fidei nomen dares, camque palam profiteretur . Ipsi utique compertum erat, se Catholicum jam fastum illico e regno depulsum iri, quodque erat acerbius, invifum Parentibus fieri, ab amicis defertum, cun-Elisque fortuna bonis exharedatum; attamen, Deo vocante, maluit in finum S. R. E. ita confugere, quam divitiis, & bonoribus in boc mundo affluens, coronam in Galis ammittere sempiternam . Hujus profecto bominis , Beatissime Pater , tui vere amantissimi, percurrere vitam, constantiam, egregia facla non poteris; quin te maxima voluptate perfundi sentias. Tantam ego, scribendo, capiebam animo, quantam aliis explicare non valeo. Tu interea benigno excipe vultu munusculum boc meum, quod babebis in mee erga te perpetue voluntatis, atque observantia argumentum, & Deus Optimus Maximus, qui vere ad summi Pontificatus apicem te vocavit, in eodem te diutiffime superstitem Gatbolica Romana Ecclesia fervet felicitati & gloria, Oc.

Humillimus fervus & ofculans fandiffmos pides .
Jo. Francife. a Spiritu Sancto.

### DELLA

## VITAFGESTA DI NICCOLO BIELKE

FU SENATORE AMPLISSIMO DI ROMA.

Tokholm nella Svezia è la Metropoli, (a) Città veramente reale e amenifima , fondata presso sei Isole non molto fra se disgiunte, ed illustre per l'ampiezza del Porto. capace a far ficure molte navali Armate dall' impeto de' venti, e dalle borascose tempeste del mare; ed ivi pure s' innalza Il fuperbo Palazzo reale, delizioso per it giardino, che lo diftingue.

In Stokholm adunque nell'anno 1706. il di 20. Febbrajo, (b) nacque il Cor Niccolo Bielke , fa Senstore di Roma, da Carlo Gustavo Bielke , a da Brigida Sofia Horn fuoi Genitori , ambedue cofpicui per l'antica nobiltà di loro Famiglie.

Il giorno dopo il suo nascere su tenuto al Sacro Fonte, onde purgarsi col Sacramento del Battefimo, da Edwige Eleonora Regina di Svezia, che poco prima era stata moglie di Carlo X.

In quest' atto di Religione ebbe la comitiva di non pochi Principi del Regno, come raccogliefa dalle scritte memorie, ch' io conservo, del suo-

nascimento.

Li Genitori del nostro Conte, oltre a Niccolò, dierono al mondo due figlie: l'una mort prima di maritarfi, e l'altra, che oggidh apcor vive, e ch'è unica Erede della ftirpe Bielke, contraffe matrimonio con un Signore di pari nobiltà, della Famiglia Spar.

La Profapia Bielke riconosce la sua Nobiltà , (c) veramente chiarisfima, fino da più rimoti secoli. Sul reale Soglio di Svezia vide nel 1436. Brigida Bielke moglie di Carlo VIII., e nel 1785. Gninilla Bielke , chefu pur moglie del Re Giovanni III. il quale morì nel seno della Cattolica Religione.

Ancor fanciullo, tolto dalla Nutrice, che l'aveva all'attato e custodito, venne dato- ad un opportuno Rettore , onde ne' primi letterarj elementi fosse istruito; con il medesimo su condotto alla piena di delizie villa Paterna, chiamata Salfad, ch'è poco lungi da Stokholm; nel qual luogo era.

<sup>(</sup>a) Patria di Niccolò, (b) Sua Nascita, (c) Sua Genealogia. (d) Sua Infanzia.

### VITA, ET REBUS GESTIS NICOLAI BIELKE

#### AMPLISSIMI OLIM URBIS SENATORIS.



Olmia in Svecia, (a) Urbs przcipua est, eademque regalis, & amenifima, fex juxta infulas non longe disjunctas adificata, pulcherrima ornata Portus latitudine, in qua plurimæ classes ab irruentibus procellis maris atque a ventorum impetu tuto fulciuntur; ibique etiam adeft Regis magnificum Palatium , quod venufto , plenoque deliciarum

Holmiz igitur decimo Kalendas Februarii (b) Comes Nicolaus Bielke olim Urbis Senator natus est Carolo Gustavo Bielke , & Birgitta Sophia Horn, parentibus prisca nobilitate conspicuis anno 1706,

Postridie suz Nativitatis Sacramento Baptismi expiaturus, ab illa Sveciz Regina facro Fonti admotus fuit, que paulo ante Caroli X. uxor extiterat , nomine Medwige Eleonora,

In hunc religionis actum non parvo Regni Principum agmine comitata fult , quemadmodum e fui ortus chirographo penes me fervato ferzur.

Comitls nostri Parentes duas , præter Nicolaum , filias procrearunt ; quarum altera fato periit , quin ad matrimonium perveniret ; adhuc altera vivens, que hujus in presenti Familie Bielke una est heres, que cum viro equalis generis se rite conjunxit cui cognomen est Spar .

Non parva ab hinc Szculorum ferie Familia hac Bielke, (c) vere clariffima, luam agnovit priscam nobilitatem. Etenim anno 1436. in Solis regali Svecize Birgittam Bielke Caroli VIII. uxorem prospexerat; eademque anno 1484. Gninillam Bielke identidem uxorem etjam Joannis III. Sveciz Regis habuerat , qui viam universa carnis Religione Catholicus objerat.

Adhuc puerulum, ab ea, que ablactaverat, (d) ac custodierat, Nutrice abstractum , Rectori apto primis litterariis elementis instruendum Parentes tradidere ; cum quo fimul in villam fuam , Salftad nuncupatam , que parum Holmia diftat, deliciis undequaque refertam, ductus fuit; quo

<sup>(</sup>a) Nicolai patria. (b) Nativitas Nicolai, (c) Genealogia Nicolai. (d) Nicolai infantia,

era decentifimo a quatunque Frincipe il villeggiare, e menare una vita tranquilla. Perciò s'era già ritirato in quella meravigliofa folitucine Niocolò Bielke Avo del nottro Conte per ricrear il fao animo, e goder del ripofo, conveniente all'erà fua, avanzata, dopodi aver fedelmente foltenato el efercitato le primarie, fupreme, e gravoso Cariche del Re, e del Regno.

Vivevano ivi varji Nobili glovani patenti tutti e congiunti del moltro Conte, i quali inicimeni impararono ili prini ruddinenti del Sudi), infegnando loro dotti Maetiri le arti, i precetti, e la ficinata Cavallerela. V'interveniva a titolo di pafiatempo il fion Avo Niccolò, cui principalmente flava a corre, che non infisperbifee il Nipote fopra il Condiferpoli. Per ciò appunto arendo un giorno intefo, che il noftro Conte fi compiaceva alle volte come Padrone di quelle dellite, acremente ne lo ripre-fe, dicendo, che col tempo egli non farebbe già il Padrone, ma l'infismo tra li imedefini Condiferpoli.

Di fatto in tali ed altri modi apprefe Egli una disciplina colta e dimessa senza superbia. Un tal pensiero, di educare la nobile gioventu unilmente, su ritrovato con discreto accorgimento. Ne diversamente coltivò Egli quell'età puerie, da quello dovevasi, ne' costumi e dostrina.

Era dell'età di annidodici, (a) quando il di lui Padre venne eletto dal-Re dagli Stati dello Svezzefe Regno in Ambafciatore Plenipotenziario alla Corte di Francia, appunto quando il Duca d'Orleans governava il Regno.

Dovendo per tanto il Padre di Niccolò portarfi colà, feco pensò di rondurre anche il figlio, affinche nella Regia di Francia raccogliefie ogni profitto nelle lettere, rifletteffe fulla Corte, e nella feienza Cavallerefea finalmente fi perfezionafie.

A tal oggetto, (b) mentre efercitava la fua Ambifeieria, lo mife nel Collegio de Nobili, che, come ricordava Niccolò flesso vivendo, è vicino al Palazzo di Lucemburgo. Fu egli molto fituno nel Collegio per la maestria sua Cavalleresca, e per l'eccellenza del suo ingegno.

Il Duca d'Orleans, che allora governava tutto il Regno di Francia, e gli altri più Nobili Cortigiani riguardarono umanamente non mease il Padre Ambafciatore, che il Figlio, ne dubitarono di lafciare, che il Figlio di quello Ambafciatore crattaffe famigliarmente col Re Lodovico XV. in ctà ancora minore.

Appena il di 101 Padre ebbe adempira la fira Ambifciara, the lafeiò di Figlio în Parigio unicamente ad un capace ed atto Maellto, penchè attenderi continuamente allo fitudio. A vendo poi dopo la pattenza del Padre falcitto di strendere allelettere, ricevette dalla munificeraza del Re la Pretura del Soldati Svezzefi di quel Regno, ai quali come Capitano comandava.

Quindi effendo desiderato da' suoi, il di lui Macstro dispose il tutto per partire, ed intimogli il necessario ritorno giusta il comando del Padre; lo che

<sup>(</sup>a) Sua Puerizia . (b) Sua Educazione .

la loco Principem quemquam decuerat delitiose rusticari, tranquilleque commonari. Propereta enim ad miram hane amzenitatem Nicolaus Biel-ke nostri Comitis avus recessierat; possquam suprema, a es simul onerodo munia Regis, Regnique Svecias sideliter obierat, ut paulisper sui ipsus animum relaxaret, de tandem senex bis acquiesceret.

Plures ibi nobiles notiri Comisis aut confanguinei, aut afines Jurenes moram trababaes, qui a dolisi Preceporibus prima dudioram linis, primaque erudimenta condifechant; & ab eifdem equitum infiltutiones, precepta, stepue hujulmodi artis icinatiam deocebantur. Aderant etiana, coa funandi coli cauta, Nicolai avus, qui podifimum fatagebar, ne pidus ne-pos fuper condificipulos fuperbiert. Quamobrem quum audivifiet, Comiem nofitum exum deliciarum Dominum aliquado (fibi blandiri, acriter increparit, afferendo, tempore non Dominum, fed infimum inter Condicipulos, & non amplius fore.

Sic enim, aliifque modis cultam, humilemque carpūt, mente demissa, difeiplinam; quod quidem educandis humiliter nebilibus astu discreto adiaventum est. Non ergo absimili modo moribus, ac doctrinis, quibus illa puerilis attas imbui debebat, avus erudivit.

Quum vero atatis sua duodecim numerasset annos, (a) ejus Pater a Rege, Regnique Svecia Statibus apud Galliam Orator plenipotentiarius est renunciatus, ea atate, qua Dux Aurelianensis Regnum moderabatur.

Ideoque quum Nicolai Patrem eo proficifci oporteret, secum una filium ducendum putavit, ut in Galliz Regia litteris proficeret, aulam observazet, & equestri tandem scientia persecte imbueretur.

Propieres dum legatione fungebatur, (b) Palefiræ, feu Nobilium Collegio, aggregavic, quod prope Palatium Lucemburgenfe effe, Nicolaus ipfe vivens memorabat. In Collegio hujufmodi magai habitus fuit ob equefirem peritiam, jogeniique eximiam magaitudinem.

Oratorem Patrem non minus, ac filium, Dux Aurelianenfis, qui tunc temponis totius Gallie Regnum regebat, cetterique nobiliores Aulici, humaniter coluerunt, quin dubitaverint Filium hujufmodi Oratoris uti Rege Ludorico XV. fimiliter minori-

Ut primum illius Pater fuam adinplevit Legationem, Lutetie Parifiorum una cum apo Retlore filium reliquit, eo quod fludio interrupto operam navaret, atque profequeretur. Cum vero polt difectium Patris intervacandam litteris remanfillet, ejuldem Regai militum Svecorum Præturam a Regis munificantia sceptis, quam ipfe uti Dux ordinabst.

Postea vero ad propria desideratus, statim singulas res ad discedendum ipsius Rector disposuit, atque necessarium regressum juxta paternum manadatum.

B datum

<sup>(</sup>a) Pueritia Nicolai, (b) Educatio Nicolai,

the udendo affai gli rincrebbe, poiché si vedeva aforzato con questo ritorno ad allousanaris da Genti Cattoliche; e perció suggendo si nascose nel Convento de' Carmelitani Scalzi, nella cui Chiefa, dopo molte diligenti ricerche in ogni parte, sinalmente il di lui stesso Macstro lo ritrovò.

Alla fine ritornato Niccolò alla Cafa Paterna, (a) comandarono li fuol Genitori, che fecondo il coftume de' Nobili viaggiafie pella Germania e Ruffia; e trovavafi appunto nell'Impero Ruffiano, quando morì Pietro il

Czar per antonomafia il Grande.

Nel girare per il fopradetti Regni, e per le Provincio della Germania con foave forza fanti moreri dalla grazia di Dio; potche dittentadosi in alumi Mercati di cente varie cofe vendibili, che in quelle parti era il mose, a cafooffervando diverfe piccole immagnia di Gent Crocissio effosta in vendita, me dedicerò avidamente una di quelle, e benche rozzamente lavoraza, pure rititatoli in disparte dal fiuo Maettro, la comperò; e quelta immagnie di Gesti affisio in Croce con fommo afietto si la conferò in al-la morre ; di fatto reste l'anima al fuo Creatore, tenendola fra le mani negli utilimi momenti di fiu vita, e più volte aborandola dirotamente.

Per mezzo di quella stessa Immagine, ch'egli in cuore più tosto teneva afecia, di quello sia portasse palese, Iddio Clemente illumino il suo intelletto così, che fatto il più attento e maturo esame, formasse un retto giudizio per stabilire, non essevi, nè poter darsi alcun'altra Rasigione, che fosse più cerra, e sicura della Cattolica Romana, porcissado la qua-

le credeva di falvar l'anima fua.

Questa cognizione della vera Religione Cattolica Romana, siccome moveva soavementela di lui volontà, così gli deltava per la Setta Luterana, in cui nacque, dell'odio e disprezzo, meravigliandosi assistimo, che la di lui Famiglia e Patria tutta mon arrossiste professare tanto liberamente la foltezza de fuoi errori, e la di lei fassista.

E tanta forza faceva nel tenero di lui cuore questo raggio di lume superno, che dispreggiava gli onorl, la Patria, le ricchezze, e le parentele; poiche queste sì fatte cose tutte gli erano di sommo impedimento per sassi

Cattelico.

Di pià, per disprezzare le accennate cose, affai gli giovava la lettura di Tommato da Kempis, o come altri vogliono di Gersone, il cui libretto a caso fra gli altri conservati nella propria casa ritrovò : anzi pià validamente a ciò lo conduste la prastica della Religione Cattoliea, ti di cui pii ritti ebbe in venerazione, fin de quando fu a Parigi negli Studi-

Ritornato da questo nobile viaggio a' fisoi, fentivasi ogni giorno stimolato a decelate la fallacia della superstitione Luterana, i di cei Liturgici trii desideva. Perlocchè, avendo ciò osservato li di lui Genitori, imposero al Predicante famigiare Luterano, che predicando giutia l'uso de Luterani in Casa, nelle sue predicte lo rampognasse pubblicamenta.

(a) Sua Adolescenza, e suo nobile Viaggio.

datum ipfi indixit; quod audiens zgre tulk, eo quod hie discessa a Gensibus Catholicz: Fidei dicatis procul ire cogetat; idenque ausugiens ad Conventum Carmelitarum Discalceatorum se abdidit, in quorum Ecclesia post undequaque exactam diligentism, orantem ipsemet Rector captavit.

Paterne domui tandem Nicolao regreffo, (a) justere Parentes, ut more Nobilium totam Germaniam, Russiamque lutraret; atque huic Russiano Imperio adfuit, cum Zarius Petrus antonomastice Magnus diem ultimum classit.

Inter peragranda finper fignata Regna, & Germaise Provincias, gratia Dei furrier, & fortiere percuti se fentir; quia cum se oblectaste in quibesclam bundinis variarum rerum vendibilium, que in illis partibus celebrabantur, cassi intuitus diversas imagunculas Jesis Creci sassi pereito expostias, quumdam ex ils avide appesiti, est mudi arte adlaboratum, tumea clanculum a Rectore semonas, extemplo sibi cocemis; quam Jesis Cruci affixi effigiem & corde, & sim un dobirum utque servavis: Nam in mornis articulo camdem manu tenens, devoreque pluries adorans, spiritum suo Creatori reddisti.

Hac effigie magis in corde, quam in finu ipius recondita intetlectul fuo Duas clemens infulfit, ut, adhibito, attento, maturoque fludio, recte noferest, mullam aliam Religionem effe, vet inventir, que verior, fecu-slorque effet Catholica Romana, in cujus professione animam suam fulum falvam feri poste credotat.

Ith fane notiv verz Religionis Carholicz Romanz, ficuti jefus voluntatem fuaviter affectabat, fimiliter efficiebat, eam, qua ante natus erat, Luteranam fectam abominari, atque delpicere; mirum in modum flupetem, quod ipfius P amilia, Patriaque tota hujofamodi infanizerrores, ac faifitatem tam libere profictir incustipaum erubefeceret.

Hic quoque superni luminis radius tantam in adolescente vim faciebat, ut & honores, proprium solum, divitias, ipsusque etiam carnem, & sanguinem despicaretur; quia & aliunde hæc omnia, ne Catholicæ Religioni adscriberetur, summo errant ipsi impedimento.

Despiciendis insiper omnibus narratis valde eidem savehat lectio Thome a Kempis, vel, ut alli-volunt, Gersonis, culus liberculus inter alios domi sue servatos ab ipio fortuito inventus sut; imo validiusque Catholicz Religionis praxis, culus pios ritus, dum Lutetis Parisorum studuit, devoto animo observavit.

Ek hujufmodi nobili luftarione ad propria reverius, fiimulis quodidi luternis pungsbatur Luternas fiiperfittionis fallationi detelhandi, cuius liturgicos ritus irridebus; idelico, ut notavere parentes, pradicanti domus Luterano impolierum e, ut jefum fortier incularet in publici predicationibus, quas more Luterano domi habebat. Ut ergo Dominis fais Prædi-

<sup>(</sup>a) Adolescentia Nicolai, ac Nobilis peragratio.

te. Per complacere adunque a' fuol Padroni il Predicante gravemener invel contro Niccolò; e per quello appunto fin, che dalla Cda paterna lo dificacciò aforzatamente, avendo fempre pregato il Padre, che lo nominafe Veferovo. Non refificare il Padre al defidierio di chi ne po pregava, polchè più fiimava il piacere del figlio, che la fervità di quel Predicante.

Non molto dopo, dentro qualche intervallo di tempo, ritornò in Francia per fervire qual regio Prefetto. Ebbe colà un familiar commercio coll'illustre chiarissimo Prelato di Polignach, a cui fece intiera considenza delle

agitazioni, che provava l'animo suo.

Da di là essendo stato richiamato in Svezia, lo dichiarò il Re fra Nobili suo Cortigiano, e lo volle aggregato al fervigio di sua regia Casa; il quale con diligenza attendendo, veniva ad essera attanto e per sua ottima educazione, e per l'origine del suo sangue.

Questa nobil samiglia Bielke areva nella Livonla, Provincia foggetta alla Russia, due poderi politi in vendita, e che averano sienasto la conficazione. Per ricuperatii, i Genitori mandarono colà Niccolò. Regnava allora nella Moscovia la Carac Caterina Imperatrice, la quela umanumente accolsci il nostro Conte, ed stati lo distinse. I vi era pure il Duca d'Olthain, che si sforzava di persuaderlo a contraere matrimonio con certa Chiarissima Principesa di questo Impero, chiamata Smoskosi. Aderiva volentieri a queste nozez Niccolò, perchè vien permessa la liberra di co-ficienza nel medessimo Impero d'ovea qualunque era lecto professare qual si voglia Resigione), e perchè fommamente egli desiderava d'essere un giorno ascritto calla Resigione Cattosica Romana.

Tosloche pervenne all'orecchio del Padre questo assare, che trattavasi dal Duca di Ossishin, di ammogliare il suo figlio in quell'Impero, egli fissio colà si portò, e con somma accorrezza lo secesitornare alla propria Casa.

Quindi i Centori chiedendogli, (a) fe voleva congjungeri în matrimonio coll' illinfer Signora Eduige Blifaberta Sach di patri nobithà e chiaretza, ed effendone contenta e l'une l'altra patre, fi affoggettò il medefimo alla volontà de' medefimi, e loso rispofedi accettare la fielta voloniteri in fias Spofe e per le deit, che la illuttravano, e per le qualitè di fina Profapia, che la diffiguevano - Periti folennemente nel di 27. Agolio 1727. furmon celebrate quelle Notree.

In mezzo alle delizie e al piaceri nuziali il fitoanimo era total mente inquieto. Laonde a' fitoi Genitori manifesto il deliderio, che aveva, di andarea e Parigi per follevarsi alcun poco unitamente alla Spofa: e ciò su doposolamente sci mesi, dacchè aveva contratto il matrimonio.

Ma il Padre del nostro Conte asiaisimo temendo, che stando a lungo nella

<sup>(</sup>a) Suo Matrimonio,

cator folatium affertet, ac voluptatem, redargutione gravi in Nicolaum exagitavis; quamobrem illum e patriis zelibas repelli coegit, porretiis Patri quotidie precibus, ut Epifcopus renunciareur. Defiderio potulatatis Patet non renuit; jifi enim fili folatium magis cordi fuo erat, quam illius conclonatoris ferritus.

Non multo postea delapso tempore ad Gallias regressus est, ut regias Prafecturae officio fungeretur. Eo eximio, clarissimoque Prafule de Poligrace familiarier usus stut, cui animi sui agitationes libere referavit.

Cum antem inde revocatus effet a parentibus ad Sveciam, Rex Sveciz fuum ex nobilibus Aulicum declaravit, eumque aggregari mandavit regiz domus suz servitio, quod son segniere exequebatur, la codemque etiam magao profequebatur amore, tum ob singuinis originem, tum quoque ob indoclem bene optimeque educatam.

Nobilis har Bielle Familia duo proferipa habelas praefia in Livonia, que Ruffinar disioni fubilara, eaque a proferipose jamidin (guerant. Ut ergo illa recuperaret ampliffima prazia, Nicolaum pareners eo miferuar. Est aeste Imperatrix Catalaria a Ziria in Sollo Ruffe jam principabatur, que morsam agebate Dux Holthaim, qui eum en anuprias contrahendas nicebatur inducere eum hulufmodi Imperii Principe clarifima, que cogonminabatur Jana-kaph. Huis propositioni contrabendo imprias Nicolaus libenter adharebat ; quis in hoc Imperio libertus confeientie permictiur (Ciliere, ubi cuicunapue quamezmapue Religionem licet proferir) vehementer iple ziluans, qua ducebatur, Religioni Catholicæ Romanz libi adferibi.

Ut autem ad aures Patris res pervenisset, negotium nempe, quod a Duce Holdthaim agebatur, ut in eo Imperio filium nuprui traderet, mox ipsemet Pater eo prosectus summa cum industria in ejussem domum reducem secti.

Subiade parentes cum ficitati sunt, an vellet matrimonio se conjungi cum clarissima Domina Edvinge Elisabeth Sach, georee ac nobilitate pari; nam utriusque parentele consensius accesserat : Igitur voluntati parentum se subjectes, eorumque consensiu accessora, respondit, se practicam illustrem Dominam libenter accesspranom do elsu dotes, generique qualitates; slooque halusmodi augriz solemaiter celebratz suerant die 27. Augusti 1723.

Inter has delicias nuptiarum nullam ipfius animus inveniebat requiem: propterea fuis parentibus, quo athuabat, defiderium manifeftavit, Parifus se conferendi, ut animum fuum una cum Sponsa aliquantulum oblectaret; sex tantummodo post transactis mensibus, quibus matrimonium inierat.

At Pater nostri Comizis maxime pertimescens, ne in Galliæ Regia din resi-

<sup>(</sup>a) Nicolai Matrimonlum.

14
nella Regia di Francia, avesse ad abbandonarsi del tutto alla Fede Cattolica Romana, per questo ritrovò causa sussiciente di ciò non concedergli,

anzi di affolutamente pegargli la grazia.

Ma il continuo penfero di abjurare l'Erefa di Lutero, e di professe la Romano Catolica Religione, lo indusi a singersi ammaltaro, et a permettere di cuore, che il Medici gli desfero varie medicine, ed inghiattite bevanc'e purgative, ed a lasciaria nacocaciori fangue; le qualti cosè tutte, com' egli con garbo diceva, veramente lo resero infermo. Fratuano fempre desiderando di passire in Francia per respirare quell' aria slubre, che credeva giovevole esfer dovrsse alla sua falute, così crebbe la brama, che dovette singere d'avere peggiorato, e d'esfere divenuo delirante; le perchè di natura era gracile e molto debole, sembrava, che ogni giorno più si aggravate la situ matare la sua matare del propi di siggravate la situ matare di propi di siggravate di signi di propi di siggravate di propi di siggravate di propi di signi di propi di sig

Il Re, che l'amara, viitar lo volle knigamente. Per questo fia di Genitore altora supplicaro, che nou volste concederea l'agilio di andare a Parigi, se mai gliene faceste l'inchiesta. Fatro cetto di una ta prevenzione, e visita, della quale volera ocorario il Sovrano, rostochè nella sua Camera quegli eurob, mostrò qual frenetico, ed affratto di non conosierlo; ed avendoso il Re veduro si debole ed eflenuato, e così fuor di seno, che non l'avera nepera conocistor, virolo sa Parier, pietosimente gli difse, essere di necessità il permettere al Figlio di andar in Francia, perchè portes ricuperare la faltate; altimenti s'a breva tempo farebbe per finire la sua vita : Ma gli desse al fatta licenza a condizione, che guatrio, e pria di partire per Parigi, doreste inferene colla Spo-sa andare alla Cappella Reale, ed ivi amendue consessarsi giusta il rito Lutterano.

Appena udl Niccolò darglifi una tal licenza dal Re, che principiò a migliorare; e quindi nella Regia Cappella fi confessò, e con la Moglie prefe la Comunione. Perlochè ottenne dal Re la desiderata licenza.

Di vicendevol confenfo poi preparanono le cofe necefisarie al viagglo, e per far nella Francia quellis figura, che lor concreiva, proccurarono di feco portare quegli Argenti , che erano opportuni al loro fetrigio, e quelle presiofe gemme, chi erano di maggior valore, e fi compartono del veltimenti di gran belletta . Con allegria era in faccende Nicolò ad accumulare quefle cole, perchò afissi era trafportua dila premara di non più ritoranzifene a' fisoi dalla Francia; e perciò quatro gli veniva alle mani di presiolo feco lo poro, e fece fue anche quelle cofe turre, che fosto della fina Partati filmavanti utili e grandi; e per quello la di lui Madre gli diede alcuni Biglietti originali, in cui virtù egil avefie in tal cocafione dal Errario Reale di Francia la fomma di Lire 836000. Le quali erano per giulitira dovute agli Antenati di Jua famiglia, che averano fervio quel Regon.

Essendo dunque finalmente arrivati a Parigi questi nobilissimi Spoli, vennero distinti, e benignamente ricevuti dal Re Lodovico XV. ad di d'

resideret, intereaque Fidei Catholicz Romanz ibi se traderet, atque omnino committeret; idcirco sufficientem causam habuit, ne id illi concederet,

immo absolute negaret .

Verum afidoa cogicaio Lustri infaniam deteitandi; Religionem Catholicam Romansum protienedi ipifium illexit; quod fe agrotum fimularet, repetitaque medicamina fibi a Phyficis applicari libenter pateretur, potationes purgatiras fispe ablorberet; ac demum remedia eliciti, è cilciendi finguinis permitterer, quz omnia (ficut ipifemet non infulfe alchat) vere ipifum grotures feccrunt. Intercera Galliam migrare continuo expensa caufa fe reficiendi illius aeris falubritate, quem profocum faluti fore fibi credebat; fia ergo crevit in ipifus anima hace voluntas, ut rejuis fe habore, & tanquam delirantem finareti; & quoniam gracilis, valdeque debilia erat, gravior quotide in en omerbus fent videbatur.

Rex., qui cum amore profequebatur , ipétmet domi propriz nofirum zgrotum volui benigue invière . Quare a Geniore fuit tune fupplicite exoratus , ne filio venium concederet Parifics adeundi , fi forte eam ab ipio efflugitafie. Hulufinnodi praventionis conficius, aque vifitationis , qua Rex honorare dignabtur, ubi fuum cubile ingrefius eft Rex., ipfum, abfarâta mente ad inflat infanientis , non agnotiere finulavit; cumque adeo debilem, aque extenuatum Rex vidifiet, & citam fic, ita mente captum, ut nec eumdem amplius cognoferere, ad Parrem miferatione convertius inquê, oportere ei veniam dare Galliam eundi; ut de paululum reficeret; alter fuus filius vite curfum breviter confedurus : Verum tamen juf veniam hac condicione conceveret, fi a morto relaxaus & priniquum Latetias verfus demigrater, fimul cum Sponfa regium Sacellum adirec; ibique ambo exomologefim facerent more liturgia Luterans.

Cum Nicolaus audivisset hujusmodi veniam a Rege, statim melius se habere cepit; exindeque in regia Capella exomologesi, communioneque una cum uxore se referere procuravit; quamborem concupitam licentiam tan-

dem a Rege obtinuit.

Res inde itinerando mecefiarias mutuo confenúp pararerunt, utque in illa Galliæ Regia, proute est decebeta, moram traherect, argenta piporum ferviño apra, gemmafque quamplurimas, que domi magal habebantur, fecum ferre curante, veilimenetaque veutulatis magas compararerunt. Libentifime hær accumulanda Nicolaus inhiabat, quia magaopere ex Galia manquam amplias ad propris regredi mibeita; ideoque tanum pretion arripuis, quantum in manuseidem olirebatur, infutulique fimul ex omnia, quu extra follum partium utilla arlimahantur, ac pretioli; prepetera ipfiuu Mater herviculos quofidam originarios ei tradicit, ut corundem virtute ex arario Galliæ Regni fummam 846000. [Bharom en opportunitette exigerer; que fervitio Regni fammam 840000. [Bharom en opportunitette exigerer; que fervitio Regni Galliæ præfitio a majoribus ipfiur domus jure de-bebature.

Cum igitur nobilifimi hi conjuges Parifios tandem adventafient, a Rege Ludovico XV. adhuc feliciter regnante, benigne accepti, difrinclique fue-

oggi felicemente Regnante. Di fatto era cognito al Re ancora in età minore fin da quando il di lui Padre era flato Ambasciatore a quella Corte, come fopra fi diffe . Ma la Regina , essendo con gran treno pasiata per Stokholm per andare questa Chiarissima Signora a maritarsi col Re; quello di Svezia, e gli Stati del Regno, presentatasi questa onorevole occasione, elessero li Congiunti tutti di Niccolò, perchè la servissero per tutto il passaggio ; lochè e con compiacimento del Re e della Regina di Francia fua Spofa, e con non minore foddisfazione del Re e degli Stati tutti di Svezia fu da loro con onore eseguito. Offerirono alla Sposa futura Regina di Francia con questa occasione i Genitori il lor figliuolo Niccolò fupplicandola del di lei padrocinio, che loro promife questa clementifima Signora.

Da questo accoglimento grazioso del Re e della Regina non poca stima e venerazione sempre più acquistava nella Corte Niccolò e la sua Spofa. Ma l'incoftanza della Fortuna non lasciò lungo spazio, che dall' invidia non fossero presi alcuni, di animo troppo ambiziosi. Lochè avendo scoperto a tempo certo illustre Ministro di quella Corte, stimò più ficuro avvertirne Niccolò per estirpare dalle radici le emulazioni che potevano esser prodotte da tal cagione in avvenire, col dirgli, essere già tempo di ritornare a' fuoi, ch'erano affai defiderofi di abbracciarlo quanto

prima colla propria Moglie.

Una tal efficace infinuazione, benchè civilissima apportò non poco dolore al nostro Conte; perchèciò ch'egli aveva in cuore, l' aveva secretamente confidato al medefimo; cioè il defiderio ardente di abbandonare gli Errori e la falfità Luterana, e di donarfi alla Fede della Religione Cattolica; e perchè qual mira avesse il consiglio di quel Ministro, egli non penetrava; dal quale gli veniva tolta l'opportunità di eseguire il suo santissimo proponimento, e deliberazione.

Prima di partire questi due Chiarissimi Conjugati, si portarono dal Re e dalla Regina, e dagli altri Principi di quella Regia, recando li loro doverofi ringraziamenti, ed afferendo riverentemente di dover ritornare alla Patria.

Mentre si preparavano totalmente a questa partenza, il nostro Niccolò ricevette l' avviso infausto della seguita morte di sua Madre, la quale affai gli rincrebbe, ed intima triftezza perciò occupandolo, versò molte lagrime, e profondamente pensando essere a lui necessario il ritorno alla Patria, dove gli si rendeva impossibile l'eseguire il suo disegno, gli sembrava d'altra parte molefto il ritorno medefimo.

Finalmente cessato alquanto il dolore, si mise a consultar con la Moglie sopraciò che doveva farsi; onde alla fine su stabilito di andare in Amburgo , donde la Moglie pasiasse a Stokholm, ed egli prendendo la via dell' Impero la dovesse aspettare in Augusta, e là trasmettergli quella maggiore quantità di denaro, che avelle potuto, arrivata che folle alla propria Casa . Infatti gli trasmise diecimila Scudi , ed altre cole di gran prezzo, e tutto ciò, che potè, non lasciò di fargli tenere, avendo ferma speranza di potersi seco riunire un giorno.

sterint. Regi enlm adhue in minoritate constituto saits notus erat ex compore, quo ipsius Pater spat Galliar Darcato ossisio single battur, ortiupra diclum manet. Regina vero, ex co qued hac Europæ clarissima Domina Regem deipositatur migno comitatu Holmann pertransivit; oblara
he honoris occiosione, Sveciæ Rex., Regalque status omnes Nicolei patentes selegerunt, ut huic magna Domina in toto transsita obsequerenant;
quod tum gratuduse Regis Gassis, elivique Sponia; tum onn minori satisssassima elivitatione Regis Gassis, elivique Sponia; tum onn minori satissassima elivitatione Regis Statumque omnium Sveciæ ab els honorisce executum
stiti. Hae opportunistate parentes filmu Nicolaum Sponse stutura Regina
Gallia obuletrunt, erga cumdem patrocinium supplicantes, quod basigne
clementalisma Domina els promissis.

Ha: Regis, ac Regine gratiofa ex narratis acceptione non parum era Nicolaum , viluque confortem mobilium Audicorum zelinamio, fimul ac cultus augebatur. Sed non pata et diu mutabilis rerum fortuna, quin flagrarent invidia nonnullorum animi minia ambitione eapi (, Quod cam przmature fenifiei illudris quidam Ault Minifier, ut quascumque importerum ex hac caufa emulationes funditus evererente, ratura duvit, Nicolaum commonefacere ipi imminere jam tempus redeundi ad fuos valde quidem cupidos cum aryoe Uxoren quam cidime supidose cum aryoe Uxoren quam cidime supidose cum aryoe Uxoren quam cidime supidose dime supidose com supidose com supidose com supidose com supidose com supidose com supidose con supidose com supidose supidose com supidos supido

Non param doloris noîtro Comili atrulic hae plena quidem urbanitatis, fed animum efiexa tininuatio; quia el, quoda animo ferrabit, ante fecreto refervaverat; nempe se sumonopere desderare ab erroribus, a cfalfitate Luterana surgere, & Catholice: Religionis sidem ampledit; quan quan quo tandem speciares Ministri illius confilium, a quo prosecto. Nicolao sanchissimi sui propositi exequeudi puleherrima omnium opportunitas ausfrebatur.

Exinde sete claristimi duo Conjuges, ante discessionem, apad Regem, & Reginam contulerunt, unaque etiam apud exteros illius Regiz Principes, gratia que debitas agentes, suamque patriam versus iter arripere reverenter testat i tuerunt. Eodem tempore, quo omnia discessio parabantur, infaustum nuncium

de morte fellicer fuz Matris nofter Nicolaus recepte, quo valde doluit, ac initimo merore affectus, lacrymas non paucas effudit, aliunde regreffus ad propria ipfi molettus videbaurs, profunde cogitanti, fe ad domum tendere operze pretium effe, ubi impossibile reddebatur suum exequi desiderium.

Tandem aliquantulum moderato dolore id., quod agere oportebut, cum conjuge fias confluite; ideo ultimo ab eis flaturum fiat Amburgi, ut Conjux Holmiam adiret, arque ipfe viam Imperii fulcipiens; Augusta esta expediare; iddiciore dum propriam donum perreniert, eam pecunis copiam, quam poterat illo mitteret: & revera decem millia featorum eo ei transfulti; alique magaji preii ornamenta; & demum ome illud, quod poutir libenter hac omnis Cosjux transfinitendo exequebatur, animo fervans tandem eo fe posfic conferre.

Ma non avendo la Moglie potute efeguire in ninn modo il progetto, da loro formato, di unifi in Augusta; anzi estendole stato proibito di usfeir fuori del Regno di Svezia, avverti con sue lettere Niccolò d'untal contrattempo.

Allora fu obbligam Niccolò, che ne fent un' intenda mellitàa, a porterfi a Lindau, per liberarfi de una malatità di petto, da cui era fatto affalito, e per effer colà curato con opportuni rimedi da un Medico in quelle parti dimorante di grand abblirà, e di molto concetto. Avendo ricoperato per grazia di Dio, i a fua faltue, rirorabi ua Augulta, dove ftando ad una finefira di fiua abitazione, vide a cafo ed offero un Vetturino Veneziano, che fia filligueva moltifiumo per non ritrovare alcuno, il quale nolleggiaffe il fiuo legno per ritoranera alla Patria; coficchè era coftretto a vendere tutto il fiuo, onde poter mantenera.

Mofio Niccolò a compaffione, feco intraprese tosto il viaggio verso Venezia, dove arrivato sermossi alquanto con sommo piacere avendo osservato quella Dominante degna d'espra de toste veduta.

Quindi ritornato un'altra volta in Augusta, su asialito in tal modo da una malattia articolare o sia reumatica, che dall'estremo dolore non poteva movere nè le braccia, nè i fianchi.

Si conferva in Augusta una cerra immagine della Beatissma Vergine Maria, (e) la quale a cajione degli inaudisi misacolie grazie con fomma divezione è venerata. A questa Madre di grazie raccomandò l'anima fua la fua primiera faltur; e benché non avesse ancora abjurato come defiderava, la Setta di Lutero con un'atto legale; constutociò, per quinto affermava, gli era s'embrato in sogno, che questa Madre di piezte e di miericordia gli avesse con cocato sovemente il braccio, e tutto il fanco, cosciccio toto il dotore, l'aveste perfettamente rilibblito in falto diotore, l'aveste perfettame

Svegliatofi infatti la feguente matrina non ebbe più quella dolorofi infermità, movendo potici fanta dolore il fianco, e, il braccio. Per questo andò divotamente alla di Lei Cappella, onde renderle per tanto beneficio metriamente le dovute grazie, ed in fegno di fina gratitudine offeri umilimente e donò un braccio di argento del pefo e grandezza fimile al fuo rificasto.

Per ricordarsi sempre di questa Grazia, volle avere un Ritratto di questa divota Immagine.

Fratanto, avendo fempre tenuto corrispondenza col mezzo di lettere con sua moglie, slimò esergii d'uopo di andare a Vienna d'Austria per tenere quichie consenza coll' Ambasciatore Svezzese, e col Principe Eugenio di Savoja, onde aver col loro mezzo savorevoli il Re di Svezia, e l'Imperator Carlo VI. persocche sibabil, che sia Moglie si portassi in Augusta, siccome avevano stabilito vicendevolmente in Amburgo. Ma a ca-



<sup>(</sup>a) Grazia di Maria Vergine.

Sed cum ab iplis constitutum, scilicet se simul Augusta sociari, omnino exequi Conjux nequiviset, immo potius eidem prohibitum esset extra Sveciza Regnum discedere, quod per epittolas Nicolaum certiorem secit.

Tune Nicolao intende mezeuti in Lindaviam proficifei opus fuit eauffe e liberandi a maia pedoris valetudine, qua languebte, ut eo opportunia remediis prifilme bonze faluti redderetur ab 1100, de magare opinionis Physico, qui Lindavia morabatur; qua tandum etifituta, Deo juvante, iterun Anguste meina vidit; ubi ex feneltra domus; in qua inhabatbate, fortuito vidit, atque animaderetis, perducborem, fetu aurigam Venetum vehemeter affilicit, eo quad neminem reperiete, ut fuo vehiculo in partiam regrederetur; ideoque necesie habebat omnia fua venum ire pro-fe fu-fienta ado.

Nicolaus miseratione motus una cum eo absque mora Venetias contendit, ibique aliquandiu commoratus magna voluptate illam visiu digaam. Dominantem interim observavit. Inde ad Augustum iterato regressus : morbo articulari, seu rheumatico

Inde ad Augustam iterato regressus; morbo articulari, seu rheumaticoita agrotavit, ut nec quidem dolore cruciatus brachium, nec latus movere quiverit.

Auguste fervaturquedam imago B.V.M. (a) que obinandita miracula, as gratia devocifime coliur. Hulo gradium Audrici spiritum, vitamque suam pecelous exoravit, ur, si veller, prissiam faluem ips restituere resignareur; Se quamquam quod corde appetent; Luteranam scamm nondum ejecerat jurissico actu; tamen que ipsemes farebatur) jos vistamen que laus manos suavementes en missiones presentes para portecte a monte reliquis en missiones a missiones practicas funam reliquis en prefecte fanum reliquisse.

Et revera postera die expergesialus , illo doloros morbo-omnino caruit, a edience latus, de brachium sine dolore movir; quare ad B. V. Marie Sacellum devote percexit, ut ei debitas gratias pro beneficio jure redetere; idicirco in signum grati animi argeneum brachium, magistudine, ac pondere ipsius lam sano simile, ei supplex obtulit , donoque dedit.

Hujus gratiz ut semper reminisceretur, copiam hujus devotæ imaginis secum habere voluit.

laterim literis cum Conjuge communicatis, pro- comperto habuit, opus pig effe Vienam Auftriz proficifci, ut cum Sveciz Ortarce & Principe Eugenio Sabaudiz bi conferret, ut apud Regem Sveciz, ac Imperatorem Carolum VI. ipiūm Juvarent, quare Conjux fiux Auguliam ventem facut Amburgi mutto decrevant. Verum amborum confilio here facile ipū fortafie futurum effe fperans, ad Auguliam vierum ferecept de Conjuncio.

<sup>(</sup>a) Gratia B. V. Maria.

gione del configlio di ambedue sperando, che ciò facilmente potesse sor le avvenire, ritornò in Augusta fidatosi sull'arrivo della moglie; la quale sa da esso colà aspettata sinchè conosciuta l'impossibilità della cosa, andò

un' altra volta a Venezia.

Prefe là una Cafa ad afitto, e per effere incognito a tutti, fi nominò il Cavalirer di S. Indioro. Prefe poficia, como conveniva, fecondo il confinme de' Veneziani, una Gondola e Barcajuoli, ed lvi principiò attrattare coli Forattieri, ed Ofpiti più nobilli, che in allora giuda il folito con piace-re erano in Venezia; principalmente col Conte di Gergl, cdi era Regio Ambafaistore. A queflo unicamente ha fatto la considenza di manifettar, ch'egli fi folite, e pet qual motivo là fi aveile portato, a papunto perchè prefenzafie le fue umili ithanze al Re di Francia, onde lo voleife onorare del fuo Patrocioio prefio Clemente x III. Romano Pontifice.

Non tralació frattanto di pregare il Principe di Savoia, cui era nota la Famiglia di Niccolò fin da quando era in Vienna, affinche interponefic prefio l'Imperator Carlo VI, che gli donaffe il fino Patrociaio prefio il fontefice. Quelli due Potentifimi Augusti condificefero al dedietrio di Niccolò, fiecome mofarano le toro lettere chiaramente. Ma sgli col validifimo Patrociaio di quelli Sovrani per alquanto tempo non fieppe, come dirigefi, ed a qual de diue condiarif; finalmente findeti interiamente forto la protezione del pilifimo Re di Francia, poiché tanto effo quanto i finoi Maggiori prefiatoro un fedel ferrigio nelle catiche, e nei porti onorevoil

per lungo tempo al Regno di Francia.

Mentre dimorava în cul guifa în Venetia, contrafle non poca amicipia col Pretato Stampa, che în alfora era Nuroir Apoflotico preflo I Recol Pretato Stampa, che în alfora era Nuroir Apoflotico preflo I Repubblica, e che poi fu Cardinale della S. Romana Chiefa, ed Arcivetcovo 
di Milano, e con altri Nobili Soggetti, îi quali tutei erano deideroră di 
îspere, chi fofie îl Cavalier di S. lidutor, e molto più perchê îl vedevano tratare con familiarită col II Ambafcătore di Francia, îi quale veramente introduceva Niccolò, accetto a tutti, nelle più nobili radurnaze, e peraci în ciafuno che etanto vedeva, andava diennolo chi effire biu figlio Naturale di Stanislao Re di Polonia, e chi un Principe incognito dell'Impero: coni tutti fiopfie de dubbios frendeva il nodiro Niccolò Bielle. Difiimulava il medeiuno tutto ciò, affinche il Padre non penetrafle dove
mai fofie.

Gli arrivatono finalmente dalla Francia e da Vienna le riceveate Letteta accomindazione, colle quali era raccomandato a Chemente XII. formamente affine di abjurar gli Errori di Lutero. Da quelle Commendatizie adunque, e dal configlio dell'Ambafciatore di Francia, e del Nunzio Appoficio Stampa incoraggito fi porbe a Roma, per tollo produrfa all' Eminentifi. Cardinal di Polignach Ministro di Francia presso la Santa Sede.

Arrivato a Roma prese allogio in Piazza di Spagna, e quanto più preflo potè, si presentò al Cardinale, che benignamente l' accosse a cagione delle regie istruzioni, le quali aveva a favor suo, ed a riguardo ancora.

De de Claud

jugis adventu confisus; ideireo eam ibi expestavit, donce, agnita demum impossibilitate. Venetias iterum perrexit.

Venetiti domum condust, &, ut onnibus effet ignotus, nomen Equitio S. Ifidori fibi împofuit. Pollet, prout decebat, fespham cum nautis,
Venetorum more, accepit; libique cești uti adrenis, hofpituluique nobilioribus, qui Venetiis, ut affolet, tunc emporis gratam moram agebanț;
preferrian D. Comite de Gergi, qui aderat Oratoris muener regio fungens. Huic duntaxar, quis effet, & cur illate se contuilifet, manifeltavit, co quod Regi Gallis funs supplietes preser prefentaret, ut ei erga
Romanum Poatificem Clementem XII. suum patrocinium impetitir diguaretur.

Neque interea Principem Sabaudie exorare deffitie, cui fuis nota erat Nicolai familia ex eo tempore, quo Vienna commoratus finit, ut apud Imperatorem Carolum VI, intercedere, jöß fimile ergs Pontificem patrocinium. Ambo potendifimi Augulti Nicolai defiderio indulfere, ficuti ex ipforum littera palam constat. Verum ipfe validifiamo boroma Augultorum patrocinio, quorfum fe verteret, alliquatmdiu ancepe fuit; donce tanen pittimo Gallie Regi procegondum fe traditir, quoniam tum ipfe, tum majores domus fius oneris ac honoris fidelem famulatum longiore tempore Gallie Regno preditirea.

Dum sic Venetils morabitur, non parram confactudioem habuit cum Prassule Stampa, qui tunc temporia spud Rempublicam Apostolici Nuntii munere sangehatur, qui poltea S. R. E. Cardinalis, ac Archiepiscopus Mediolanenias shit, & alias nobilibus viris, qui sane omnes, quis effeit ille S. Issori Especial polte sono especial plant si familiariter Gallie Orasore, qui quidem Nicolaum omnibus acceptum instonucents as exus nobiliores hominum, ideoque singuil viri sho evidentes singulatim distribunt a alli Regis Polonie Stanislai naturalem fillum este afferentes; alsi autem quemdam Imperii Principem ignotum putantes; sicque omocs suppendam almosti Principem ignotum putantes proposed propose

Ex Gallit tandem, & Vienns ei poflulater litterz Commbendativitz pervenerunt, quibus apud Clementem XII. magnopere commendatur ad finem Lureit errores ejurandi. Ils ergo commendativits, confilioque Oratoris Gallita, ex Nuesti Apofluloit Stamps pifellura Romam perrereit, ut primo Eminentifismo Cardinati Polignach, Galliz Miniŝtro apud. S. Sedem eildem literats fe producertet.

Cum. Romam pervenisset in Hispano soro se recepit , quantocitusque Cardinali se prazientavit , qui eum benigne accepit tum proper instructionex regias , quas pro illo habebar , tum esiam ob amichiant,

dell'amiciaia, per mezzo di cui gli aveva poco fa dichiarata la stima, che aveva per lui.

Fu da loro alla fine stabilito di portarsi il giorno dietro dopo il mezzodì dal Sommo Pontefice i poiche il Cardinale medelimo desiderava in

ogni modo di presentarlo.

Toftoché furono introdotti all'udienza del Pontefice, il nosfiro Niccolò, gettatofi al piceli del Santifimo Padre, con pianto e lagrime gli manife-tib umilmente il gran defiderio che avera di abjurare, e di deteflare gli errori di Lutero, e di abbracciare con ferrore la Religione Cavolica Romana, fenza la quale eta eero di non poterbi in vertun modo falvare.

Pregò poscia caldamente Sua Santità, che questa siu abjura sosse fatta in privato, e non pubblicamente, per non apportar dispiacere a suo Pader, e per non sarlo insuriare. Le quali cose tutte con somma beniguità gli surono accordate dal Sommo Pontesse.

Quindi comando ad un Religiolo Confetiore il medefinno Pontefice, che l'iltruifee, lo catechizzafee, ef erudifise, onde poter fare una perfetta ed utile abjura degli errori di Lutero, e totochè avene conoficiuto efisere il medefinno bene ammaefitato, iltruito, e difoollo, ne recasise l'avviso a Sua Santità.

Niccolò danque ritornato in piazza di Spagna alla fuz abstazione allegramente, mandò in dono al Cardinal di Poliganch in figno di gratitàdine un Quadro rapprefentante Gesà Crillo paziente con mirabil arte travegliaro. Quell' Eminentifimo benignamente lo ricevette, e comandò, che fofic appelo dirimpetto al fuo letto. Meatre era il medefinno coricato la notre a prendere ripolo, gli fembrava in figno, ch' ei movefle le labbra, come fe parlafie, e gli pareva di fentifi mofio internamente da un cetto impulfo a patroclara il mofito Conte; lochie pò di curor veramente riegui.

Quel Confeñore principiò a Catechizare Niccolò circa il numero d' Sarramenti, Islation il Batterimo, instorno alla Transithantiamicone del pane e del vino nell'Eucarifita; circa il Saccificio della Mefas; l'adorazzone dell'Obia conferzara fiorti della Mefas; la Confeinosa auricolare, le Opere more; interno le Indulgenze, il Purgatorio, il libero Arbitrio, le azioni noltre fatte in peccaro; circa i vori Monafilici, o il Celibato; elinorno agli altri Articoli tuti, parlando dei quali difice empiamente tante baftemnie Luttro. Tutto ciò fufficientemente apprefe dentro lo fazzio d'un mefe, e fa cod per grazia dell'Altifimo Iddoi diffonto a fare l'abhra:

Di tanto avverito il Sommo Ponetice decreb, (a) che ai piedi di Sua santià dettalle la falifa Luterana, e che igretamente el la modo giuzifico fo/se fatta l'abjurà davani il Eminestifimo Cardinale Nerco Corfini, e Gian-Antonio Guadagni gio Cardinale, el altri Minititi della S. R. ed Univerfale Inquificione, i quali come Tellimoni ne rogarono il fitromento fatto il a. Giugno 1713.

Licen-

<sup>(</sup>a) Sua Abjura.

tiam , qua nuper animi fui cogitationem bonam eidem palam fece-

Ab ipsis ultimo resolutum fuit ad Summum Pontificem sequenti die post meridiem abique mora se conferre; nam omnino Cardinalis ipse eum

ducere cupiebat.

Ut igitur ad Pontificem introgress fuerunt, mox noster Nicolaus ad pedes Sanctiffimi Patris projectus, ei fletu, ac lacrymis fuum vehemens desiderium humiliter manifestavit, scilicet abjurandi, detestandique Luteri errores, & Religionem Catholica m Romanam ferventer amplectendi, fine qua credebat ullo modo se posse salvari.

Deinde Sanctitatem suam enixe rogavit , ut hujusmodi abjuratio non publice, fed fecreto fieret, ne Patri fuo dolorem afferret, atque furorem.

Que omnia Summus Pater benigne ei concessit.

Postea Confessivio Religioso mandavit Pater Summus, quod ipsum inftrueret, catechizaret, atque erudiret ad perfectam, proficuamque abjurationem errorum oinnium Luteri', & ubi primum edoctum, inftructum, beneque dispositum agnovisset, Sanstitatem suam certiorem faceret.

Nicolaus ergo cum gaudio ad hospitium in Foro Hispano reversus, Cardinali de Polignac quamdam mirabili arte elaboraram picturam Christi Domini patientis in fignum gratitudinis mifit; quam Emigentiffimus Dominus benigne accepit, & poliquam eam devete osculatus fuisset, ut figeretur ante ipsius Cubiculum mandavit, cui noctu dum se poneret in strato ad quies cendum visu videbatur, eamdem movere labia, ac si loqueretur; simulque in corde trahi quodam impulsu sentiebat, ut nostro Comiti patrocinio effet; quod fane libenter ipie exequutus fuit.

Confessarius ille Nicolaum Catechizare cepit de numero Sacramentorum præter Baptisma, & de panis , & vini transubstantiatione in Eucharistia; de Sacrificio Miffe; de adoratione Hostiz consecratz extra Missam ; de confessione auriculari; de operibus mortuis; de Indulgentiis; de Purgatorio; de libero arbitrio; de actionibus nostris in peccato factis; de votis monasticis; de cælibatu; & de aliis articulis, supra quos Lutherus impie evomuit; quibus omnibus intra mensem, Deo adjuvante, sufficienter inftructum habuit, atque dispositum, ut abjurationi se subjiceret.

De hoc Summus Pontifex humiliter admonitus decrevit, (a) quod ad pedes Sanctitatis fuz fallitatem Luteranam rejiceret, atque abjuratio fecreto, & juridice fieret coram Eminentissimo D. Cardinali Nereo Corsini, & Jo: Antonio Guadagni postea Cardinali, aliisque Officialibus S. R. & universalis Inquisitionis, qui uti Testes instrumentum confecerunt die 2. Junii 1731.

De-

Licenziato quindi dal Sommo Pontefice, rese a Sua Santità si più umiliring aziamenti, e ritorno a casa con grande allegrezza piangendo teneramente per la consolazione e quiete di sua coscienza.

Essendo poi mandato al Confessore colle facoltà necessarie ed opportune, venne assotto dal medesimo da ogni delitto, foddisfacendo divoramente alla faltutar penitenta, che gl'ingiunse e sin d'allora principso a frequentare, secondo il rito della Santa Chiefa Romana i Sacramenti della Confessione auricolare, e della Comunione.

Reflò a Roma alcuni mefi volentieri , e frequentemente accostandosi a' detti Sacramenti, finchè tratto dalla folitaria ed incognita maniera di vivere, della quale fece ulo, quando dimorò in Venezia, e persuadendosi, che niun altra Città, fuorche Venezia, potesse esser opportuna ad una tal vita: perciè pieno di venerazione umilmente chiedendo licenza al Sommo Pontefice Clemente XII., e raccomandatofi all'illustre Cardinale di Polignach, ritornò a Venezia. Ritrovò in quella Metropoli il Conte di Gerg), ed il Prelato Siampa ancora nel loro Ministero; cioè questo di Nunzio Apostolico, e quello di Ambasciadore di Francia. Quì dimorò al quanto tempo, finchè il Conte stesso di Gergì, ispirato internamente da Dio, scoprì due Sicari spediti da Iontani Paeli, affinchè togliessero di vita Niccolò per la fola ragione, che folennemente abjurati gli errori della fetta Luterana, pubblicamente e con verità aveva abbracciato la Cattolica Fede. Ma poiché non era il medefimo conosciuto in quella Città, se non sotto il nome di Cavaliere di S. Isidoro, così non lo ritrovarono, ne lo riconobbero. Per la qual cosa per cauto consiglio dell' Ambasciatore medesimo su di mestieri il ritirarsi segretamente a Fiorenza.

Fra gli altri Nobili, più familiarmene trattò in Fiorenza col notifica mo Alune Angelo Nicolini, ch'ar affai conolisimo ed acetto a Clemente XII. Un tal Soggetto era illustre e per l'esperienza, e per la feienza, nel aveva glà viaggiato per la maggior parte dell'Europa fenza fructo. A Lui follamente fece la confidenza Nicolo di quanto gli era fucceduto in Venezia. Dat che mosso quegli a compassione ferisse il tutto al Sommo Pontefica.

Appena su avvertito il Papa, che con sierezza incredibile era petre regiotato a morte questin novello siglio della Santa Romana Chiefa, e ch'era quasi impossibile di rilevare da qual persona foste infeguito; perciò comando che si ristrasse sibilo no collosgio de Nobili di Siena Città della Tescana, dove potesse siavvi ficuramente. Ma fembrandegli poi non convenir punto ad un Uomo ammogliato questi prudente cautela, lo fece, andra a Roma, e gli assegnò un sinsienene appartamento nel suo Palazzo Apostolico. Quindi dicharrollo suo Cameriere segreto; ma volte, che sofo fe pagato come nobile Cortigiano; col qual mezzo eggi si fosteno nobil-mente, mantenendo anche al suo servito una Carozza. In questo Ufficio ferri per sei anni il Santissimo Padre colla maggior attentione, ed ciu si capace, ed il Pontesse frattanto con grande bonà lo stimava. Perciò appunto affai volontieri vedera Niccolò, e seco bui trattenevas, osservante punto affai volontieri vedera Niccolò, e seco lui trattenevas, osservante della consistente della significana della signific

Deinde cum a Summo Pontifice dimifius effet, humiles & prociduas gratias Sanckitati Suz reddidit, & domum cum gaudio magno animi fui regreifus eft, henerime deflens ob folatium, & ipfius concientiz quietem. Cum postea ad ipfius Coofesfarium missus esser cum facultatibus neces-

fariis, & opportunis, ab omni crimine cumdem Confessarius absolvit, ponitentiamque falutarem cidem injunxit, qua devote implevit, & exe cotempore incepit Confessonis auricularis, ac communionis Sacramenta frequen-

tare juxta morem S. R. Ecclefiz.

Remanît Roma aliquibus menîbus libenter aque frequenter ad dicka Secraments accedent, donce a tola & ignost-ratione viewedi tracktus, quu Venetiis ante commoratus fuit, & nollam aliam, przetr Venetiarum II-bem huie vivendi modo idoncam fibi fiasdebu; propterea procidus cultu veniam petens, ac se commendan Summo Pontifici Clementi XII., atque clarissimo Cardinali de Polignae Venetias repetite. Venetiis Comitena de Gergil, & Praciliem Stampa, adance coum munera exercentes; bunc Nan-tii Fontificis, illum Gallie Oratoris, invenit. Hie aliquandiu moratus est, donce Comes jobé de Gergil divian emaino datus opé detexiduo e fonginquis legionibus Sicarios Venetias misso, u vitam arriperent Nicolno heu una ratione, quod folemnier abburatis Luterana sesse reroibus, Catholicam fidem ex animo & palam amplexus estet. Verum quoniam ipse ullo alio nomine notus publice erat, nifi Equitis S. Issidori, eum nonin-venerunt, nec organorerunt. Quanobrem cauto consisio Galliz Oratoris feerestam figuar Florentiam vertius stripere necessi fuit.

Florentz inter ceteros nobiles familiarius egit cum clarifimo Abbate Antonio Nicolini, qui fairi nous, beneque/țiliaerat Clementi XII. Vir inc de rerum experientia, & frientia pollebat, non enim fagniter magana Europe partem pergarerate, cui uni id, quod Venettis contigerat, Nicolaus referevit. Ex quo vir ille commiferatione commotus, omnia ad Poniticem maximum feripfit.

Ut primum de re edoc'us Pontifer fuit , quod incredibili prorfus immantate norus hic Sandte Romane Ecclefus filius ad mortem infectature, a quibus fanc fuificari fere imposibile videreur , ideo Summus Pontifer mandavit, au tin Collegio Nobilium Scaenalis Givitatis Eururia ille quam cito recondereur; ubl tuto morari postet. Verum vero, cum postea el visum effet, prudentem hance caustelam viro utxorto minimum convenime, precepit, ut Romam accederes; eique sisticientem in suo Palatio Apposibile Abilitation des Police phistorium sistem viroum situativa de la visum effet, productiva de la visum effet, sed mercedem veluti nobili Aulico solvi ordinavit; qua mercede impensis sizu mobili fusionationi, etim cum currur sippeditabutur necessarium. Hoe in munere fex annis Parti Sanclissom majori, quo valui stuu-dio inservivir, quem interea estimia Pontificis sonitas magali facielas gideo enim libenti animo Nicolaum prospiciente, avque versabatur; optime animeter.

ortimamente allora le fue qualità degne di Cavaliere, ed in principal mon de fiecendo conto della raccomandazione del Re di Francia, che l'aveva infignito dell' Ordine Militare di S. Lazzaro di Gerulalenme, e della Vergine del Carmelo, nel qual Ordine aveva fatto la professione il di 14, crobbe del 1737, come pute aerodo un gran riguardo all'altra raccomandazione della Casa di Austria, e degli altri Principi di Europa, a'quali era nota la discendena e l'indole di Niccolo.

Indi nacque il peníero al di lui Cognato Conte di Tefin, ch' era prefei l'Imperator Carlo VI. in figura di Ambaficiator Plenjoromarior del Re, e degli Stati di Svetia, di andara a Venezia, trutto più dal defide ioi di conferire cel nodro Niccolo, di quello fia dalla curiofità di ammirare le rarità di quella Dominante. Perciò fermbievolimente fi promifero col mezzo di lettere di ritrovaria colà. Per quetto fine richiefe la dovuta literaza al Pontefice, che non glicia volle conocerdere, temendo con prudenza, che poteffe accadergli qualche difigrazia e d'anima e di corpo. Dopo si prudente negativa, fi porto dagli Eminentifi Cardinali Nereo Cofini, e Firrau altora Segretario di Stato, affinchè col loro mezzo potefic corecte; ma Puno e l'altro aderendo alla cautela del Pontefice, gli fecero capire, che il Santo Padre non gliela volera in niun modo concedere.

Laonde non potendo ottenere la desiderata licenza, che pareva non opporsi alla Fede della Cattolica Religione, oppresso dallatristezza, e non poco disgustato si porto ultimamente dal suo Consessore.

Quello attaccato alla prudenza del Pontefice gli fece vedere le grandi ragioni, dalle quali era ilato indotto a negargli giufamente una licenza di tai forte, mentre egli lieloi fapera effere finto in Venezia in ogni maniera cercato del Sicati, onde ucciderio. Ma oficervando poi il Confedore, che per una tai negativa era monto affilto, gli promite di maneggiari i, principalmente col Cardinale Firran, con patro, che gli prometefice, fe a cofo i fofice ottenuta la licenza di ritornare fra breve tempo, onde ne rendefice almeno certo il Cardinale. Allora toccandogli la mano, gli promite, di ritorane rea o Roma infilibilimente dettro lo fiazio di podchi giordi, omite, di ritorane rea o Roma infilibilimente dettro lo fiazio di podchi giordi.

Effindo perciò a quelto Padre affai nota la decilità di Niccolò, prefacolfi all' Eminentiffino Eirau, e nuovamente infin perfio il medicimo con ogol sforto a chiedere la licenza, facendofi oftaggio per Niccolò, che diditantementi nogoli fua parte conoferera. Affacturate con il Cardinale, imperrò dal Sommo Pontefice la grazia, che defiderava Niccolò, benchè il Cardinale graremente gli a refise minacciato un pefante galligo, quanto Niccolò non foffe a Roma ritorato. Quanto adunque gli fu prometto da quel Padie, tanto ottenne dal Cardinale colla conditione però, che nel siolo termine di venti giora l'ibilito partifie e ritornafie.

Si mise dunque in viaggio col Sig. Antonio Niccolini, che lasciò poi per il cammino, dopo di avere ricevuro con giola la Benedizione dal Confessore, il quale altora gli tornò a ricordare le minaccie fattegli dal Cardinamadrettens, tunc fül qualitätet Fquite digass, & potifimum commendatione Regis Gallie, qui eum jun ante deconverset Ordien militari S.L.a zari ej Jerofoly mis, & Virginis de Carmelo, in quo profesionem emisti die quartacterian Odobris 1737, tum etiam illam commendationem Domus Austriacz, simulque aliorum Europa Principum, qui & genzalogiam, & indodem Nicolai agonfecbaat.

Exinés accidit dum ejus Cognatus ex parte Uzoris D. Comes de Telin Orator Pleniopetatriarius Regis, Statuumpus Seecle apud Imperatorem Carolum VI. Viennæ Auftriz agelatt, quod in mentem veniret, Venetias Gecoderre, magis anima agendis cum ontro Neolan, quam cariofic profisiciend ratitates illius Dominantis; idicires litteris eo convenire ambo mutao fibi promiferunt; propretera a Summo Pontifice debiam reniam politaivi, qui eam ipit concedere noluit, pradenter perfuncienas, no aliquod infortunium de anime, de corpora fabiret a Accepta has prudentirepulfa, ad Eminentifi. D. Cardinalem Firma, tune primum a feeretis Ministrum, pro eadem obtinenda adrit; a tuterque cautela Pontificis addudti ipfi innuerunt; Santtifinum ullo modo eam el permittere velle.

Quare eo quod concupitam veniam non obtinebat, quz Fidei Catholicz. Religionis opponi nequaquam videbatur, martore oppreffus, & non patum exacerbatus ad eius Confessirium ultimo accessis.

Conclarius prudentie Pontificis inalwas et maximus rationas aperuit , quibus quidus, agua es par era, huisfinodi veniam etiam denegavit; dum iplemet memor erat, Venetiis onai conatu acceritum fuille per Sicarios, ut occidereur. Verum Confessirais advertens , eum en re valde assistim, pollicius est ei, se magoopere elaboraturum, posissimum apud Eminentis. Firatu, dummodo ips promiterer; se in calu berviere restiratum, ut faltem securum relderet Cardinalem: tune takka manu spopondit, absteue dubio delebus paucis se Romann reversurum.

Quosiam vero Pater ille optime in animo Nicolai gratiam, quam in finu alebar, perfectam, exploratamque habebar, coram Eminentif. Fireau
fe conditit, ab soque onni conatu denuo veniam podulavir, libenter ei
promittens, fe in fe ipfo obdem pro Nicolos feri, quem inneriuszetreiriqque clare agnofecbar. De hae fecuritute Confessiri moniture Cardinalia si ummoPontifice gratiam venia, quan Nicolaus expeetbar, imperator; quamquam
Cardinalis ei graviter minitaus; fuerit, quod Summus Pontifex, si Nicolaus. Roman non rediret, pona gravi pro eo, ipsim multaret e. Quod
igitur a Patre ei pollicitum fait, a Cardinale obtinuit, eo tamen patco, ut
viginti dierum fasto illico pergeret, & redirex.

ter ergo una cum D. Antonio Nicolini arripuit, quem polt în via reliquit; polteaquam latus fane benediționem: a Confeilărio accepifiet ., qui tunc. ei iterum minas memoravit, quas Cardinalis Firrau ipli indizit, fi dinale, se sedotto in Venezia da suo Cognato Conte Telin , non si fosse restituito a Roma, Perlochè lo scongiurò di volergli scrivere da ogni luogo, dove potesse aver comodo di trasmettere a Roma le'lettere, assinche godesse pace il suo cuore . Ma seco pure condusse un servitore seguace ancora dell' erefia di Lutero , il quale trovandosi appena fuori delle porte di Roma, che eseguì le parti del Demonio tentatore, con dirgli, e col pregarlo a non tornariene più; ma piuttofto presa questa occasione di vedere e vifitare il Cognato Conte di Tefin, unitamente al medefimo ritornasse alla Patria. Tutto ciò non lasciò di scrivere, giusta la sua promesfa, da Loreto e da Bologna al Padres, che ne restava assai afflitto, avendoli fatto pieggio al Cardinale del fuo ritorno. Non lasciava perciò questo Padre di pregare Iddio, e di raccomandarsi a lui, perchè assai era sollecito e di se medesimo e dell'onore di quel Conte, ben distinguendo qual fosse il pericolo della di lui anima; benchè scrivesse di sprezzare la suggestione cattiva, e che lo minacciava di volerlo scacciare dal suo servigio, se gli avesse un'altra volta parlato di simil cosa.

Appena arrivato a Venezia, che flabili col Cognato e principalmente colla di lui Conforte, che non fi facefia eluno diflorofi circa la Religio-ne; poichè era quivi folamente venuto per godere della loro compagnia per tutto il tempo, che giera conceduto. Efrendo puffato il termine ad efos accordato, fi forzò a lafeiarli, a dir il vero, con quella angulla e dolore, che fiuol renderfi maggiore dall' affezione e dal fangue; e con intenendo tutti e tre fenta diffi memmeno una parola, partitono i mede-

fimi verso l'Austria; e questo per Roma.

Ecco finalmente ritornato Niccolò a Roma nel termine flabilito, ed appena fimotato dalla carrozza, andò a ritrovare il Confesiore, da cui fu ricevuto con grande allegreata, e con mille rendimenti di grazie a Dio; perchè già si era sciolto dalle minaccie, che in verità erano grandi contro la sua persona.

Quel fervo seguace della superstizione Luterana; il quale per viaggio voleva sedurre il suo Padrone, riflettendo sulla pratica della Fede Cattolica, e full'esempio del suo stesso Signore, e dal Consessore ricevendo pungenti efortazioni, alla fine stabili per la Dio grazia di abbracciare la Religione Cattolica, e di abbandonare la stoltezza di Lutero. Perlochè il medefimo Confessore si prese la cura di ammaestrario in tutto ciò gli era necessario; e quando gli sembrò abbastanza istruito, lo condusse al Tribunale del S. Officio, dove essendos assoggettato all' esame del Reverendiffimo P. Commissario Lucini , poi Cardinale della S. C. R., questi ritrovandolo istruito, alla presenza degli altri Ministri di quel Tribunale, fatto pure l'istrumento giuridico colla soscrizione, del Consessore medesimo decretò, che fosse ad un'altro giorno diferita l'abjura. Quindi nell' assegnato di fece l'abjura secreta secondo il solito logale costume innanzi agli Uffiziali del Sacro Tribunale, e del medefimo Padre Confessore, a cui, dopo di aver fatto ivi la penitenza ; fu data l' autorità di assolverlo da ogni cenfura e peccato, ed'ingiungergli pure una falutar penitenza.

fortaffe Romam reversus non effet , Venetiis a cognato Comite Telin illectus, seu seductus; propteres eum magnopere exoravit, quod ipsi ex quolibet loco scriberet, ubicumque litteras Romam mittere posset; ut sic saltem animum fuum fedaret; verumtamen fecum una fervum quemdam adhuc harelis Luterana fectatorem tulit, qui un Roma egreffus fuit, officium dæmonis tentatoris exequutus fuit; ei namque indicendo, exorandoque, ne amplius Romam rediret; fed potius hac occasione oblata invisendi Cognatum Comitem Tefin, una cum codem patriam versus regrederetur. Omnia hæc ex Laureri Oppido, & Bononia Patri feribere non dethitit, ficuti difceffurus promiserat; que sane Confessarii animum magnopere afflictabant, cum de eiusdem reditu fese coram Eminentiss, obsidem constituerat. Non vero Pater ifte Deum precari, seseque eidem committere negligebat; quia & ipsemet, & honor illius Equitis fibi cordierat , cum optime periculum , atque diferimen illius animæ nosceret; quamquam ipsi pravam suggestionem despicere scriberet, atque minitari, se eum ex suo servitio arcere velle, si adhuc semel de illa re illi amplius loquutus effet .

Venetias ut primum perrenit, quod cum Cognato, eluíque potifimum Conforce confituire, id fuit, e de Religione confabularenur; guoniam ipfe illic dumtaxat accefferat, ut illorum confortio frueretur toto tempore, quod ipfi conceffum fuerat. Quod tempus cum perrandifita, fefe abililis dinutere et aima coepit, e a profetto molellia aque dolore, qui ex finquime è amor re cruciari affuefet; ficque uterque lugentes vel abique prolatione fermonis difefeferunt illi Authriam veritas, hic Romam

Rediit tandem Nicolaus statuto tempore, & mox cum ex curru descendisse, ad Consessarium se contult, a quo latanter acceptus est, & cum maxima gratarum Deo actione; quia jam se liberum a minis prospiciebat, quæ sane magni momenti sibi super imposter suerant.

Servus ille fektare Luteranz (uperklinois), qui in via Dominum feduces, cumodhervare Catholice Fleie prazim, & Domini fui examplum, pungentefuge horstoloner Confedării ipfius Domini audirer; taudem Dei gratia, Catholicam ampledi Religionem, & Luteri infaniam relicere decrevit, quamemorm Confedărius ipfius Domini a une decete, & de lisi, quezeran necefăria bene erudire curavit; camque fufficienter instructus fibi vilus fuilite; a de . O. Gheii Thouand fecum una detulit, in quo cum examen Reverendili. P. Commifarii Lucial, pott S. R.E. Cardinalis, fuilitet, fufficienterque instructum represilite, costma ilis Oficialius illius Tribunalis Generit, acto etiam instrumento jurislico cum reductoris fubicriptione, ad aiam dien differenda, ut abiquares, dislutir. Deside die diagnarea, abiputarionem forcetum more folito & jurislico fecit coram Oficialibus Sacri Tribunalis, & jipo, Pater reductore, cui, post peniteratum illic peradam opportuna, & necefaria facultas data fuit, ut iptum abomnibus censuris, & peccatis abfolveret, inposta etiam e il futura pomitentis.

În questo tempo moi l' Eccellensissimo Marco Frangipani Senatore di Roma, che vesti la Toga del Campidoglio, e si Glistice per motti anni in quel Foro; e perciò questa siubime Senatoria dignità resilo per qualche tempo vacante. Fratanno peno il Sonnuo Ponesce Clemente XII. di collecarvi un degno e metrivorlo personaggio. Molti eran quelli, che la desideravano, siccome narrasi nella Vita del Pontesse lib. 3, pag. 117, efinasi ricerasa quell' more de multi; fra quali principalmente il Bologatti Prelato di Camera vi afpirava con tutta la forza, esponendo al Sommo Pontesse efficacemente effere egli pronto a lafacira la sua Prelatura per poter, decorato della Toga Capitolina, ammogliarsi; e così dar discondensa alla sua Nobil Famiglia, che non ne avera.

Ma, il, Sommo Pontefice, che non la Persona, ma la Dignità intendeva di provvedere; perciò in ogni parte rivolgeva il penfiero, finalmente permife, che gli venisse ricordato il Nostro Conte Niccolò Bielke da quel Directore, che sin dal principio gli aveva assegnato, e così pure dal Reverendissimo P. Zuanelli allora Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, e da altri, frà li quali Carlo d'Afte, e Tommafo Dhiram, che alla fera erano foliti andare alla Pontificia Conversazione; e poiche tutti e clascuno stimavano il nostro Niccolò, così avevano un sommo desiderio, che il medesimo fosse prescielto dal Papa; e massimamente il di lui Direttore, il quale in ogni fua parte lo conofceva : indi ancora umilmente mostrò al Pontefice il maggiore decoro, che sarebbe provenuto non tanto alla Religione Cattolica, quanto al glorioso suo Pontificato, se avesse conferito quella Dignità a Niccolò piuttosto, che al Prelato di Camera: Imperciocchè in ciò rifolenderebbe il trionfo della grazia divina, e ciò farebbe un continuo motivo di confusione per gli Eretici Luterani , li quali in dispregio della Romana Cattolica Religione non cessano mai di lattare : e massimamente allora, che avvilivano la di lui moglie, spargendo voce, che fuo marito era tenuto dal Pontefice rra i suoi servitori più infimi servendolo ne' più abbietti uffizi; che se la Santità Sua lo collocasse sopra il Campidoglio, taciti, e confusi si vergognerebbero, nè più sarebbero per vomitare canti improperi e falsità contro chi ricorre alla Santa Madre Chiefa Cattolica Romana.

Finalmente fe un tal figlio, che profesava la Religione Cartolica Romana foste veduto in Roma decorato di quetta Dignità, norto vi farebbe alcuno, che non n'estitatite, e nello stessi tempo trippenderbe ancora la Clementa di Sua. Bestitudine. Quelte ed altre cose simili fisitrono e determisiarono in tal modo il Stanto Padre, che non lo pote rimovere qualunque sforto altrui. Si vociferava per tanto per tutta la Città, che il Revitato Bolognetti farebbe sitta Senancre di Roma, e a diri il vero giudamente, a cagione de grand'usfici e sforzi, che a suo favore facevano degli Uomini potenti. Concurtocciò il Sommo Bonisfice interrogò quelli che si portavano la sera alla situa Conversazione, chi si stimava, che suoi che protavano la sera alla sua Conversazione, chi si stimava, che suoi che protavano che sono dell'altro conversazione, chi si stimava, che suoi che protavano la sera alla sua Conversazione, chi si stimava, che suoi che protavano che sono dell'altro con consultato delle Romani cra stara già conferita una cal dignità al Bolognetti.

Hoc tempore excellentifimus Urbis Senator Marcus Frangipanus, qui togam Capitolinam induit, & in illius foro din jus dixit, extremum diem clausit; ideoque aliquamdia sublimis dignitas Senatoria in Urbe vacavit . Cogitavit interim Summus Pontifex Clemens XII. hac in honorifica dignitate virum dignum collocare. Plures inveniebantur Viri, qui hanc appetebant dignitatem, ficuti in Pontificis vita clare narratur lib. 3. pag. 417. Cum bie bonos a multis fumma ambitione contenderetur; inter quos præcipue Cameralis Praful Bolognetti ad hanc honorificam dignitatem afoendere totis viribus nitebatur, Summoque Pontifici efficaciter exponebat, se libenter Przfulatum Cameralem dimittere, ut femel toga Capitolina infignitus coningium iniret, suzque nobili Familia sic, qua catebat, successionem suscitaret. At Summus Pontifex, qui non personam, sed dignitatem intendebat providendam; ideirco enim undequaque mentem convertebat, tandem de noftro Comite Nicolao Bielke commonefieri dignatus fuit ab illo Directore. quem eidem ab initio assignaverat, atque simul a Reverendissimo P. Zuanelli, tunc temporis Sacri Palatii Apottolici Magistro, ab aliisque, quos inter Catolum d'Afte, & Thomam Dhiram, qui ad nocturna colloquia iplius accedere consueverant; & quoniam omnes & singuli nostrum Nicolaum plurimi faciebant; ideo maxime optabant, ut hoc Pontificis confilium eumdem prz aliis seligeret; potissimum ejus Director, qui Nicolaum interius, exteriusque bene introspectum cognitumque habebat: inde etiam submisso cultu Sanctitati suz exposuit majus decus, quod nondum Religioni Catholica, fed etiam glorioso ipsius Pontificatui accideret, si Nicolaum toga Capitolina decoraret, quam Praful Camerarius ille eo ascenderet: ibi etenim refulgeret quidem gratia divina triumphus, efferque affiduum argumentum confutandis Hareticis Lutheranis, qui in spretum Religionis Catholica Romanæ continuo latrare non ceffabant; & præsertim tunc temporis ita eius Conjugis dedecus impingebant, detrectantes, & spargentes, Virum suum apud Pontificem se habere veluti infimum Servorum ipsius, qui ima munia obibat; quem quidem fi fupra Capitolium Sanctitas fua collocaret . confufi. & filentes erubescerent, atque defisterent, falfa & impropria fari contra accedentes ad Sanctam Matrem Feelefiam Catholicam Romanam.

Denique si hajusimosi filium Religionem Casholicam Konsanam profitenem in hae Utbis digiariate Christifiscilers prospiceram; a shque dubio magnopere exultarent, & onas clementis Stackitatis suz magis emicaret. Illa et alia similit ita in fenentia Sanchum Patrems farerun, un nullo modo, nulloque aliorum conatu avocarii potuerit. Omnium interea per ora streature i ou Urbe, Perzsilium Bologoetti fore Rome Senatorem; 3c quidem nona immerito, chi validissima, que in ejus savorem potentiom studis, ave conature sincheser. Tamen Summus Poonifice cos, qui and sin nocharna celloquia convenicioare, interrogavite, quemnam Rome Senatorem fauturm arbitraterour ? respondentus silli z publica Romanorum voce Presidem Gameralem Bologoetti huit muneri constitutum jum este. Tunc Pontifex:

32
Pretato di Camera. Allora foggiunfe il Pontefice: A noi folamente appartinei l'eleggere il Senatore di Roma. Ma voi chi credere, che fare mo per preferire con tutta giuditia agli altri? Noi vogliamo verament, conferire quelta Dignità al Conte Niccolò Bielke, foggetto egregio, noe billimmo, ed ornato di ogni virto.

Quella fig. a dir in vero, la volontà allora dichiarata dell'extimo Ponetice, (e) ma non mancarono clauni a frapporvi delle difficoltà, del tempo, e a date del configli poco finecri, a finchè non fi effettuafle una in olevoro e lectione. Ma quel Dio Ottrimo Malfimo, che folo mofici l'animo di Clemente XII. a penfar, e flabilire tal eletione, diffipò pure erefe instili i loro sforzi. Anti furoso pistutolo cagione, che confermato il comando Positicio, più prello fofie mandara a Niccolò la Patente dalla Segreteria di Stato, con cui era eletto Seanore di Roma. Si pubblicio tal avrenimento il di 12. Febbrajo del 1737. Toftoche è che Niccolò il Referitto, corfe ai picti del Ponetice, cui rendeado di tutto cuore grazie infinite, benché, con eggi diecera, immenireolo di tanto grado e onore, prometteva però di far sì, che i Romani son aveffero mai a defiderare in eso ad edifigenza, ne giuditisia. E di fatto no che vitig, fui il medefimo gran Senatore, Giudice incorrotto, ottimo Cittadino, e Padre de' Poveri clementifimo.

Ritorato adunque alla abitatione afleganatagli fin dal principio nell' Palazzo Quitinale, rittoro colà moltifimi Nobili Soggetti accorfi a congratularfane, il quali furono dal medefino con fomma cortefia accolti ; e rendendo loro fomme grazie, fi dimoltrò loro fervitore con fincerità di cuore.

Fu poi flabilito, che prendefie pofficilo privatamente per poter giudicare, cei dericitare il fuo ministiro il campidoglio; (§) periochè nel di 18. Febbrajo dello fletfo anno con le folite formalità fece il giuramento di fedeltà nelle mani dell' Eminentifimo Cardinale Camerlengo della S. C. R., e quindi nel medefimo giorno dopo il mestodi prefe il fuo privato polifello in Campidoglio, e principiò quindi a giudicare in virtà dell' Investitura del Pontefice, fino a che folie venuto il tempo di proderine il poffello in pubblico con folennità, e con pompa; al qual oggetto fi face-va oggi preparamento.

Queda dignità Senatoria, onde prenderne amplifilmo pofieflo, portava grandi fipefe; e petchè era privo del pateral onori, e ricchette in quanto folamente aveva abbraccino la Religione Cattolica, ed abjurato glierrori di Lutero ( così decretano le leggi municipali contro que Cittadini dei divengono Cattolici Romani ; per l'infrazione delle quali la di lui moglie fu acremente agridata per avergli trafinefia la fomma di feudi diecimili.

<sup>(</sup>a) Elezione di Niccolò in Senator di Roma.

<sup>(</sup>b) Suo possesso privato della Senatoria dignità,

bis in animo esse juste exteris autesterendum? Nos quidem Comitem Nicolaum Bielke, virum prosecto egregium, nobilissimum, ac omni virtutum genere ornatum in hanc dignitatem constituere jure ac merito volumus.

Fuit hec quidem optimi Ponificis (a) tunc declaratum voluntas , for non defurrunt qui mora , qui dificultate , muniapse fineera confilia în-terponere fluducrint , ne tan laudabilis eledio perficeretur. At D. O. M., qui folias Clementà St. Il animum ite morit, adverfos etian noncultorum conatus facile fuo digito diffipavit. Immo ineaufa hi potius fuerunt, quo confirmato Pontificia nutu, cidius er Secretaria Status fichedul ad Nicolaum mitteretur, qua Urbis Senator reaunciabatur. Exit hec porto intuem de 11. Februarii 1737, Quam ubi Nicolaus accepti, tillico ad Pontificis pedes se contult, cui immortales ex animo agens gratiarum alitones, jiect, ut lipé albeit, tanto honore, & gradu non fane diguus, facturas tamen profitebatur, ut neque diligentiam, neque jufitiam allo unam tempore Romani a fe pio effent defderaturi. Et vere, quod visit, fuit ille fimul & Senator amplifitimus, & incorruptus Judex, & optimus Civis, & Pater clementifilmas punperum.

Reversus itaque ad habitationem assignatam ab initio in Palatio Quirinali, magnam in ea nobilium virorum turbam reperit, qui cum iplo gratulabundi venerant, quos bumanissme accepit, maximassque grates omnibus reddidit, se ipsorum omnium servum corde sincero ostendendo.

In posterum vero constitutum (4) fuit, ut postessio privata captereux as just dicendum, o finciumque exercendum in Capitolio i propere quod dies 12. Februarii ejustem anni in manibus Eminentistimi D. Cardinatis S.C. Emmatis S. R. E. Camerarii fielditatis iuramentum emisit cum confinetis ceremonits; & inde exdem die post meridiem in Capitolio postessionem accepti privatam, coque ex tempore glu sibi dicere capit victure illius Chinographi a Ponsifice traditi; donce publica postessionis pompa, que parabatur, expectaretur.

Amplisma hae Senatoria dignitatis possessio fumma considerationis impensa praesferri; & quia jamdiu tum patriis honoribus, tum ettam dividis es solum cutal carasiste, quod Catholicam Religionem amplexus fuilfet, ac errores Luteri abirasses (se caim statuumt leges municipales contra Cires illos, qui Catholic Romani funt, ob quarum infractionem ejas Uxor acriter objurgata suit, co quod jos missiste summam seutorum

<sup>(</sup>a) Selectio Nicolai in Urbis Senatorem . (b) Possessio privata Senatoriæ dignitatis.

cimille, la cui spedizione, benchè secreta, divenne publica, a cagione che cessarono legalmente li Beni di certo Banchiere in Augusta, il quale non potè soddisfare al peso di pagare li suoi Creditori ); perciò mancarono le forze e le richezze al nostro Niccolò, per la cui mancanza non poteva fostenere queste grandi spese del publico possesso.

Perlochè il di lui Direttore, per far tutto ciò noto al Pontefice, fi rivolse all' Eminentissimo Xaverio Antonio de' Gentili allora Prodatario, non potendo egli prefentarii al Pontefice per la podagra, che l'affliggeva.

Quel Cardinale non andava dal Pontefice, se non sforzato dal proprio ministero di spedire le cose della Patria ; perciò lo pregò , che volesse in fuo nome dire al Padre Santissimo quanto fece il Re Assuero con Amano , che interrogò ( lib. Efther Cap. 6. vers. 6. ) Che debba farfi a quell' Dome, il quale il Re vuol onorare? Rispose Amano: Deve vestirsi quell' Uomo, che il Re vuol onorare, delle reali vefti, e farlo montare ful Cavallo, di cui fi serve il Re, e camminando per le piazze, gridare; cos) fi onora chiunque il Re vuol onorare. .

Che se Clemente Padre Santissimo avesse fatto questi oporì al Conte Niccolò Bielke, quando abiurò, o con abjura folenne, e publica, o in altro modo, non farebbe stato più opportunamente, quanto in oggi, che la Dignità Senatoria l' efigeva nella funzione del pubblico possesso: poichè in questa occasione avrebbe manifestato il trionfo della grazia divina , e l' acquisto di un tal figlio, il quale si raccoglieva nel grembo della Santa Madre Chiefa; alla fine la pietà e la beneficenza del Santiffimo Padre farebbe conosciuta da tutti, e molti Re e Principi si congratularebbero per questo, e gli renderebbero officiose grazie.

Non potendo questo foggetto fare le dette spese, che erano imminenti, per il pubblico possesso, supplicava perciò la Santità Sua, che non ricusasse

di ajutarlo a incontrarle colla fua liberalità.

Appena udì il Sommo Pontefice Clemente una sì fatta supplichevole iftanza fu tante ragioni appoggiata, pieno di religione e pietà rispose, che voleva, che fosse preso il possesso in pubblico, e colla maggior pompa posfibile, mentre egli avrebbe pagato tutte le spese; onde comando ancora, che fosse preparato con proprietà convenevole il Palazzo del Campidoglio, e che fossero comprati i vasi d'argento al suo uso necessari, a tutto dicendo liberalmente di voler soddisfare.

Questa fu la risposta data dal Sommo Pontefice all' Eminentissimo Cardinal Gentili, che il medefimo comunicò al Direttore dell'uno e dell'altro. Queste cole non si poterono eseguire a cagione della morte del Pontefice; perciò fu d'uopo, che il Senator Niccolò fi aggravasse di non pochi debiti , per estinguere i quali dovette vendere a vil, prezzo i migliori mobili, che possedeva, benchè il di lui Direttore mosso a pietà avesse supplicato il Cardinal Gentili Pro-Datario, affinche gli ottenesse dal Pontefice mille Scudi fulle Pensioni di Spagna , lochè tofto quel Cardinale impetrò dalla liberalità del Pontefice.

Мед-

decem millium , quorum traafmiffio fecreta publica fuit facta ceflitione juridica bonorum .cuiufam Campforis Auguste, qui oneribus foleradi Cretioribus faitafacere equivir j, idicce enim facultates & oper noftro Nicolao deficiebant, quarum deficitu has magaas publice possessione penas future con poterat.

Quare ipfius Director, ut id totum Pontifici notum fieret, per Eminentifimum Xaverium Antonium de Genillibus tunc temporis Prodatazium exequutus fuit, eo quod ipfe ad Pontificem introgredi nequibat, quia

podagra ægrotabat.

Cardinalis autem ille folam hane ob ciusum ingrediebatur, quod ad expediendo Darie commilia Ask cogelatur; jicifero eundeme servavit, ur Santifimo Patri iuo vel nomine fignificare vellet id, quod fecit Res Rufuerta eum Amano, quem iuterrogavit (ill. E. Elber exp. 6, vert. 6.) Quid debre fori viro, quem Rea honorar desidares l'respondit amon vibmo, quem Res honorar capit, debre indutu viblus regist, o't imposi siper equem, qui de scille Regis est, by per platem Civitans incedens, sispanare, sich honoralism quemunque voluerie Reze honorare.

Quod fi Clemens Pater Sanchiffmus hor honores Comiti Nicolao Bielke fecifiet quando shiravit, five felomni publica abhuratione, five alio modo, non fuerat ita opportunius, ficuti in przefentarum; co quod dignias Senatoria hos in publice posfelione ezigebat deinde quod, ha co poportuniate palam fieret divina gratiz triumphus, aque acquifito talis fili; qui ad gremium Sankže Matris Ecclefia zecodebat; poltremo pieras, & benedicientia Sautiffmil Patris ab omnibus noferentur, « plurimi Reger , & Principse de hac re grautlaentur, culcalque grates agenere.

Tamen quia vir iste dictas impenfas, quæ ei in publica possessione imminebant, sustinere non poterat: qua propter Sanchitatem suam deprecabatur, ut sua munifica liberalistate ejussemmensis subeundis auxilio esse non recularet.

Ubi audivit Summus Clemens a D. Cardinali Antonio Xtverio de Genetilibas fupplicationem hane iis rationibus fucileum, religione & piente
pienns respondit, se relle, sieri publicam possessionem, & quidem majoris, qua posset, pompa; quia impensias omnes ipsi solveret; & properera
etiam mandavit, ut Palatium Capitolinum proprietate conveniente pararetur; & deinde argentea vasa ului ipsius necessarias emerentur, shique
omnibus sesse sintistaturum liberaliter prossessioniler prossessioniler.

Here fuir responsio Eminentissimo D. Cardinali de Gentilisus a Summo Dontifice data, yama spiemet edvarialis urrisque Directoricomunicavit. Here omnis exequi non peturente morte Pontificis; ideireo opus suite, ut Nicolaus Sentor non parvo debto fucuembere, vui estroguendo meliora mobilis, quae possidebar, minimi renderer, & si prins ipini. Director pietate motus D. Cardinalem de Gentilisos Produtarium supplicaverit, ut et a Pontifice chientere fucurorum mille en his pancile pensionalors, quaen pensionem statim Cardinalis ille a munifica Pontificis liberalitate impetatavit.

a Dum

Mentre dunque si preparavano tutte le cose, per il pubblico possesso, ne medesimo Palazzo Apostolico, dove ancora dimorava, s'infermò a cagio ne della Rossia; per loche si trasferì la fuvazione sino al quinto giorno di Maggio nel qual tempo erasi interamente rittabilito in salute.

In quello giorno però si diede principio all'insigne e chiarissima solennità del possesso, yo dopo di aver ricevuro dalle mani del Poatesice lo Secttro con quella solita forma di parole: Prendi lo Sectivo, e fii su Senatore di Roma. In nome del Padre, del Fizito e dello Spirito Sente. Casi fa

Sembrava in vero più allegra la Città totta per l'acquifto di un Sigonce sì noble, paffato dalla fisporficione Lucterana al grembo della Santa
Chielà Romana, di quello fusfe per la folennità grandiofà, come mote
compositoni poctiche latine e volgari, tutte in lock el Pontefice Chemente, che l'aveva prescielto, pubblicamente ne fecero fede ; uscite alla
luce in tal'occasione. Furono continuati questi Encomi anco dopol morte del medesimo Clemente: Imperciocche ira le azioni illustri del fiu glariolo Pontifictuo, questa pure fu annoversa; come leggesi nell'elegane
Latino Orazione in Fuerre del Chairissimo Prelato, era Cardinale benemerito, Silvio Piccolomini, recitata, con queste parole: 3i sono merangiliare
quelle Nazioni, fatali al Romano Impere, da'confri delle questi per la fama di Clemente, quel Personaggio nobilissimo obbe in premis della ripudiata
fisperfizione la Tega Stantestra.

Quindi nel folenne Funerale, che si fece nella Chiefa di S. Giovanni della Nazione Fiorentina per l'anima di Clemente, dove tra le eroiche fue azioni, che si vedevano dipinte, dipinto pure vi era espressamente l' atto del possesso, che ricevette da Clemente con questa sicrizione.

Il soggetto adunque, che può chiamarsi Principe della Religione, su investito della Senatoria Dignità.

Finalmente più chiaramente ciò fi esprime nella Vita di Clemente XII. pagina 117. serittà in latino dal Chiarissimo Angelo Febronio colle sequenti parole:

11 Contr Niccolò Bielle nato in Sverio da Stirpe nobilifima , che fu illiferate da lue Regim, per aver abjurate l'Enfe di Luerro effete e faceciaro dalla Fatria cell'opera e con fortuna fece rifichadere , e fofenne; ed
effendo per eleggenf il Senatore di Roma per le morte del Marchef Mario
Frantigiani , e per la grandazza e decore di questa diguità vonnato da molti con gran a farro da ambicino ricorcaso questo Omore , filmò Clemente al
folo Niccolò doverlo donare; Jasgetto voramente meritrole per le fue molte
viria, ed a cui engirendolo aquajità non poso lud .

Non mancarono rendimenti di Grazie a Clemente per aver eletto il Conte Niccolò Bielke alla Senatoria Dignità, li quali principalmente gli furono reti da Lodovico XV. Re di Francia, che dopo averlo dichiarate Nazionale del fuo Regao, con reale munificenza in varie penfioni gli donò 1717. Seudi Romani.

Fi-

(a) Pubblico posicifo.

37

Dum ergo ompia parabantur ad publicam possessionem in eedem Palatio Apostolico, in quo adhuc morabatur, refesia ægrotavit; quapropter usque ad diem quiotam Maii 2737., qua die a rosolia jam persecte convaluerat.

Hac tamen die, postquam sceptrum a Summi Pontificis (a) manu accepiste consuera illa verborum formula; Accips sceptrum, for esso velso Urbis Senator. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus. Santis. Amen; lasigais & przeslara functionis solomanitas, que sieri solet, inchoata fuit.

Videbatur revera Romam totam magis latari aquissione talis Neblists Viri ex Luterana superlisione ad gremium S. R. E. tradedi; quam eximia illa foltemniate, uti plurima poemate latina, & vernacula, qua in laudem Pontificis Clemenia, qui virum hipufmodi felegetat, prodierunt, palam contellata sont. Encomia illa continuata suerunt ufique post obium ejussem Clemenia: Num inter certars reg geltas sini gloriosi Ponticauta, ut legitur sa latina funebri oratione eleganti a Pratitule clarificamo hodie lam Cardinali emerito Silvio Picolomini in Vasicano promicata, sia verbis Admirate sum geneta ille, Ramao imperio fasalta, qua, rum cu fisibus Clementis fema vir ille sobilifimus Strateviem tegem premium bubuit repulsatus supersitionsis.

Deinde in folemni funere, quod in Ecclesia S. Joannis Nationis Florentinz pro Clementis anima celebratum fuit, ubi inter heroica facha cjusdem depicha inspiciabantur, aderat etiam actus pichura expressus possessionis, quam a Clemente accepir, hac instriptione.

Vir Princeps Religionis ergo Senatoria dignitate donatus.

Denique clarius exprimitur in vita latina Clementis XII. pag. 117. exarata a clariffimo Viro Angelo Febronio verbis fequentibus:

Comitem Nieolaum Bielķium in Sociei ex amplifima Eamilia natum; quam praferim dau Regium litheranum, oo shiyarası Laternon herefer, exulem be exterem apariso folo, re bo forium fulfi, etque fufinuit, cumque obitu Marchisait Marii Franțiponi Urbii Secaree (file erendue, boproper magnitulisem, amplindinenque parifatis, his hous a multii fuma ambition cennedereure Clemes uni Nicolos pec cereri mandandum erufuit, Viro plane proper multas ejus virtuus meritifimo, br in quo srnaado non parum luskii ipfe adapus eft.

Neque defectre Clementi gratiarum actiones ob silectionem Comitis Nicolai Bielke ad Senatoriam digottatem, quas pracipue porrexit Galliarum Rex Ludovicus XV. qui politpaam in fuo Regno naturalem declarafie, e etiam regali sane munistentia 1717. seuta romana in diversis pensionibus ei elargisus est.

Dc-

<sup>(</sup>a) Publica possessio,

Finalmente anco il Re Stanislao Duca di Lorena se ne congratulò , e

pe refe offequiofe grazie at medefimo Pontefice.

In fine l'Ensioentifimo Depuig Gran Maftro della Religione Gerofoliminana dis. Sio: appena uella aver Chemente conferita la Dignità Senaroria a Niccolò Bielle Svezzele, comandò che fosse efaminato, se a casoael suo Ordine alcuno di questi amica famiglia sosse lato ascritto, almenofa quel tempo, quando ancora la Svezia runta era Castolica Romana: E di fatto molti di questa Pamiglii furono ritrovati nel monumenti antichi Cavalieri della Religione; perciò il medeimo Gran Mastro e per follennizzare una clezione di tal fatta, e per più noorare il Conte Bielle, gli mandò, benche fosse ammogliato, la gran Croce dell'Ordine, come dicono, perchè anche al tempo suo sossi con cella Religione medesima un Cavaliree Svezzese.

Quell' aggregazione fatta dal Gran Maltro di Malta tanto piacque a Clemente, che andando il Confestior a 'isoli Santifismi pieti ; fra l'altre cofe l'interrogò, che cofa gli iembrafie di una sì onerifica aggregazione del Senatore. Alla qual diamada umilmente rijorò e, che la promozione del Coste Bielke in Senatore di Roma, lochè era accaduto per mera clementa di Sus Santirà, s'era diffusi per tutto il mondo, e che di ciò ne diva conferma il Gran Maltro di Malta con l'aggregazione impartita al Senatore. Con quelta occasione profigui il Confestior e, che in Sveti adivulgata affai questa promozione, si rergognavano quelli, che dicevano degl'improper; contro la Retigione Cattolica Romana, e contro la persona del Conte Bielke, asferendo, ch' egli non era fannon l'infimo e vite fevro di Sus Santirà con fommo difonore della famiglia fua, del Centro re, e della Moglie, tutto ciò, che gli renava a cognitione per mezzo di lettere, con confidenta partecipava al Confesso.

Ma quando la fanna colà arrivò, ch' egli errafiato creato Senatore di Rema, offervatono profondo filenzio, riflettendo principalmente, che il Marchefe di Porto Ambafciatore di Spagna in Svezia, ed altri Cattolici Ambafciatori rrattando familiarmente con la di lui moglie, la chiamavano Senatrice di Roma; d'indi in poi non dispregativono più il noftro Con-

se, ma di lui ne parlarono con venerazione e rispetto.

Mal volontieri però foffriva quefii dirulguti onori del Figlio il Genitore; perchè quanto fentiva effere onorato in Roma, tanto credeva etronezmente d'effere viruperato in Stokholm, fifto ed attaccato alle municipali. Eggi di Svezia, che difonorano, privano delle Eredità, e fencciano dalla Patria que 'utti, che fiono aggregati alla Chiefa Cattolica Romana; perchè appunto là fi filma ciò vero e fommo difonore e della nazione, e delle Famicile loro.

Ma il di lui figlio, coli onorato dalla munificenza del Pontefice, molte e replicate lettere non lafeito di ferivergili, le quali dimofirarano il fuotificetto e la fiua venezzione verfo il Padre, chiamaziolo fempre l'umilifimo fiuo figliuolo, perchè eggi era fermamente perfiuafo di dover ubbidea alla logge divina, ed alla fua conficienza onde poter fajara l'anima Deinde etiam Rex Stanislaus Lotharingiz Dux Summo Pontifice gratulatus fuit, eidemque cultas gratias reddidit.

Poftremo Eminentifimus D. Depuig Religionis Jerofolymitanz S. Josanis magnus Magifter, us audvir quod Clemens Nicolaum Bielke Svecum Senatoria dignitate infigniverat "ferntari jufit", fi forte in fan Ordine Eques aliquis ser veteri har familia adivaenterur, falkem illis temporibus quibus univerfa Svecia Catholica Romana erat: Et revera mulci ex hajufmodi familia Equites in vectrebus monumentis Religionis reperti futerunt: quare ipfemet magnus Magifter & ad applaudendam hujufmodi electionem, & ad amplias decoradoum Cominem Bielkium, magnam Crucem Ordinis, ut ajunt, eidem adhuc utvorato mift induendam, ut vel fuo tempore etiam in Religione hajufmodi Eques Svecus adforiptus effet.

Hec adferițolo facta a magno Magiltro Melitenfi în fux Religione ados placuit Clementi, uv. cum Confeifariu au dipus Sanclifilimo pedeș adivitet, inter alia cum interrogavit, quid de ilia honorifica adferițolore Sentoris ei vicheturi? Cui procludu cultu refpondit, quod promotio Comitis Bielke în Urbis Senatorem, quam nativa Clementia Sanclitatis fius effecerat, tocorote fe difiderat, & rerocaverat, quam etiam hac honoris adferțitione Senatori practita, magnus Magilter Melitenfis gratulabundus confirmabat. Inde ilia opportunitate profequums fiut Confeifarius, narrans, quod în Svecia, bujufmodi promotione îta late diffufa, errebefeebant omnes, quis anate opportoris in Religionem Canbolicum Romanum, & contra perfonam Comitis Bielke obloquebantur, afferentes, illum aon alium effe, quam infimum, vilenque Sancțitatis fiue Servun, fummo dedecore ejulelme Comitis Panilie, Genitoris, ae ejudem Confeits; id tetum, quod ex acceptis litteris feibest, Directlori confedente referabat.

Tamen cum apud eos divegatum fuides, quod Urbis Senator conflitutus tuffies, alte obticerunt; prafettin animaderentedo, Marchionem de Portu apud Sveciam Hilpatinum Oratorem, aliofque Catholicas Oratores Romanos lípius Conjuge familinires util, jufnaque a bei Romanam Senatricem appellari; inde non amplius Comitem notirum fipreveront, fed de eo cum decore de venentione in poferum Jonquis funt.

Ejus tamen Geniro hos Filii divulgatos honores egre ferebat; quia quantum Roma: enm honorati intelligebat, tantum Holmis: vituperati fal- fo crec'ebat, innixos legibus municipalitus Svecie, que dehonoran; ex-herefitant, & a partie extorres feciunt eso omnes, qui Ecclein Catholica Romanoz adferibunur; eo quod ibi maximum putatur dedecus & generi, & comun familiz.

At ejudém filius munificatia Pontificia sie honoratus, plures ac repetius litteras ei mittere neutiquam dessitit, quz respectum paternum, ac venerationem palam oslendebant, & declarabant, se humillinum semper filium prositeri; quis ipse sirmiter credebat se divina legi, sarque confeientiz, ut in Catholica Romana Religiona aniama situm fatom sirmitera servicioni.

fua. E queste lettere erano concepite ed estese con tanto amore soavistimo, e con tanta pietà e misericordia, che avrebbero intenerito il cuore più duro ed ossimato di qualunque Padre.

Al contrario pero il di lui Genitore, tenace ed accerrimo fostenitor delle municipali leggi di Svezia, e perfishendo ostinatamente nella superstizione Luterana, mai rispose al figliuolo, che rispettoso serivevagli; nè verun altro

fegno di Padre gli dimostrò, nemmeno in morte.

Ma la Joofa di Niccolò in diverfa maniera dal di lui Padre operava, la quale quanto accadeva di funello, gli Érrivevà catutamente, e l'afficurava di volerfi portar a Roma per feguirlo; al che la configliava l'indufitria del Marchefe di Porto Ambalciatore di Segna, e degli altri Ambaficatori Cattolici che dimorazano in Stokholm, che avevano feco lei a
trattare con onefla familiarità, ficcome aveva pure comunicato al Padre
Direttore con fue lettre il medefino Marchefe di Porto.

Questa Signora però aveva le Cameriere, le quali tutto ciò, che operava, spiavano, e di tutto davano notizia al Re di Svezia, ed al Suocero; e principalmente palefarono, che fembrava voler ella feguire suo Conforte, perche domesticamente la trattavano li suddetti Ambasciatori, e la incitavano di non dover più prolungare a portarfi dal fuo Spofo Senatore di Roma. Patto di ciò consapevole il Re di Svezia, diede ordine tanto in Stokholm, quanto in tutti i confini del Regno alle Guardie, che non permetteffero, che la moglie del Conte Niccolò Bielke, anco fotto finte persona, per altra parte partisse ; e di fatto ella non lasciò di trasmettere în Venezia gli ornamenti preziofi, e le cose al dilei usobisognevoli, per effere più spedita e pronta a scampar da di là . Per queste cagioni non pote ciò eleguire, e ne rese avvertito con una sua lettera lo Sposo il quale conoscendone l'impossibilità, appena arrivarono in Venezia li suddetti femminili ornamenti, che li rimandò alla medefima a Stokholm, fenza tenersi vernna cosa sia di molto o di poco valore : con questa fedeltà si amavano scambievolmente, benchè lontani, questi nobilissimi Sposi.

Pareva, che Dio voleffe in grembo della fua Sanat Chiefa quetta Signora, perche éfindo andato il Confeibre all'udinza del S. Padre, quetti gli ricercò del Senatore, e del modo di far paffare a Roma I ad il ui Spofa, e ciò udendo il medefimo propofe a Sua Santità due cofe umilmente, l'una, che fe ciò fi confeguité, e fi poteffe aver da loro prole, farribe fempre tranandata a' pofteri la memoria, la pietà, e la religione del Santo Padre, che itabili il Roma quetta Famiglia: l'altra, rifipondendo direttamente a Sua Santità, che niun altro meglio ciò poteva intercedere dal Re e digli Stati di Sevata, che il Re Criftianifimo di Francia, perchè da loro foffe data licenza alla Moglie di venire dal Marito Senatore di Roma, lochè avera ella altre volte entanzo con tutte le forze.

Ciò udito, comandò Clemente al Confessore di andare dal Prelato Crescenzi, ora Cardinale benemerito della S. R. C., il quale allora era stato eletto in Nunzio Apostolico della Francia, e che gli dicesse, che Sua Santità volleva seco trattare, prima della sua partenza, circa questo assare; ret, parere debere; quæ quidem litteræ verbis suavistimi amoris, pietatis, & mifericordiæ plenis, ita exaratæ erant, ut durius, obstinatiusque pectus cuinsliber Partis emollirent.

E contra tamen ejus Pater legum municipalium Sveciz tenax acerrimus, ac in superstitione Luterana obstinate persistens, nunquam filio, narrato cultu siliali scribenti, correspondit; nec minus ullum aliud signum Patris

alterius ei vel in iplius morte præbuit.

Aft Nicolai Spoafa dithotho a Patre fur modo exequebatur, quæ caute et, quidquid funefti contingefar, feribekar, infimulque atteithatur fummopere fe Romam conferre velle, fuum Conjugem ut fequeretur, ad quod etiam hortabatur opera, & folertin Marchionis de Portu Hifpani Oratoris, aliourunque Oratorum Catholicorum, qui Holmiz moram trabbatar, & cum ipfa confuetudinem cultam habebata, ficuti P. Directori litteris idem Marchio de Portu etiam communicaverat:

Sed hac Domina, ancilla, quibus servitio utebatur, ea omnia, qua operabatur, & inhiabat, explorabant, corumque omnium Regem Sveciz, ac Socerum certiores faciebant; & pracipue, quod fuum Conjugem infequendum ab ipla moliri ardenter videbatur; etenim Oratores relati familiariter ea utebantur, & prociduo cultu alliciebant, ut ad Sponfum Romæ Senatorem tendere amplius non expectaret. De his conscius Sveciæ Rex. tum Holmiz. tum in omnibus Sveciz finibus Custodibus imperavit, ne permitterent, quod uxor Comitis Nicolai Bielke, etiam sub ficta alicujus persona, alibi discederet; revera enim Domina ifta ornamenta pretiola, ipsiusque usui necessaria Venetias mittere non destitit, ut magis expedita, nulloque impedimento eo viam arripere posset. Hoc omnino desiderium ob has causas ab ipsa exequi non valuit, quas Conjugi amaris litteris indicavit, qui ejus. impotentiam noscens, ut primum illa ornamenta muliebria Venetias attigerant, iterum eidem Holmiam remisit, quin aliquid seu parvi , seu pretion abriperet. Hac etiam fidelitate hi conjoges nobilishimi vel remote sese prosequebantur.

Deum velle hasc Dominam in gremio fanctæ Ecclefiz videbatur; nam cum Confedirius ad Sancili Partir audientim advisfic, ipium de Senatore, interrogavit, & inquisfivit de modo, quo Romam duci poste vias Sponfa, idque audiens Pater, duo Sanchiari fine finppliciter propositis, primum, quod fi res consequereura, & inde hujus nobilistimæ Familia germina habeir postent, apud pieros temper in memoria estec, quod pieratis a religionis ergo bujustimodi Familia stabilitæ Romæ a inæ Beattidige fizerit, Secundo Sanchiari sur humilitær ac directe respondit, quod nemo melios, quan Christianssimus Rex Gallarum, apud Regem, Statusque Svecie insercedere poterat, ut ab eistem rena Coolugi impertiretur veniendi ad Martium Senatorem Romæ, quod toris viribus jam alias conasta sperat.

His auditis Clemens Confession przeepit, quod se conserret ad Przssulem Crzssenti, nunc S. R. E. Cardinalem emeritum, quem eo tempore ur Nuntii Apostolici munere spud Galliam sungeretur, nominaverat; ac eidem significaret, Sauchitusem sun ante chicessum eigus tractage velle su42
perchè a fuo nome proccurafie, che il Re Christianissimo con il suo potenatissimo ajuto levasse di Svezia la Moglie del Senatore, e la facesse passare
a Roma.

Arrivato in Parigi questo Chiarissmo Prelato, principiò a trattare, giusta le commissioni di Clemente, col Re. Ma non poste perfezionarsi la cofa, alla nuova divulgatasi della motte infausta a tutto il mondo di Cle-

mente XII. Pontefice Malfimo .

Fratano il nottro Conte Niccolò Bielke Sentore di Roma eferciara il Ministero fiu del Campidoglio con proprietà, moderazione e rettitudine, come a tutti era a fufficienta noto. Lo affigevano folamente le spete, che ogni giorno dovera fare per folicutar se modelino, e per il falari del fuoi Domettici, a suprie alle quali cole non erano fusficienti se rendite della Senatoria Dignità, e delle Pensioni, che aveva; anzi per mancanza di queste si vedeva alterto a non poter sodisistra a debti già prima contratti, e a doverne incontrare de nuori; ciò chi egli per la sua retta e giutta cocicenta tollerava affai mai volonieri; e perciò così orgaravato di ebbti spessio di cera sembaragli, che le vesti, delle quali andara coperto, non sossio cui ma de'Crettori.

Difurbato da quest' anfierà di coficienza si porto dal Direttore, e con lui, come Teologo, consilutò, sie, posto il debito di Scudi 7000, che aveva per le spessi grate, e che non valevano ad estinguerio le sue facolta; fenza speranza, che sosse sosse da fini Parenti, in caso che gii morisse, per le parirolaria leggi di Svezia, potessis con sicura cossicionas gra-

rme, per le particultural reggi de votas postes de con neura contenta gravafi di attri debiti? Il Confessore per indennità di sua coscienza, e per que buoni consigli, che dovera usare come prudente Direttore, rispo-fe, che non poteva inconstrua altri debiti, perchè se mai in tali circostanza ve venisse a morire, sarebotro destraudati il Greditori, e con tale cerrezza

farebbe lo tteffo, che commettere un latrocinio.

Allora riflettendo alla di lui retiricadine di coficienza, diffe, non effervi alcuna ragione, per cui, avendo tutto abbandonato per falivar l'anima fiua, fi efposeffe al prefiente, per foltener la dignità Senatoria con pubbi; ca pompa, a il fatto pericole, fe aggravato da maggior debito fosse venue to a morte; pericoche volle portarfi dal Ponteñce Benedetto XIV., e dal fuo Segretario di Stato il Cardinale Valenti Gonzaga, e di a loro chiedere licenza, di vivere privatamente, deposità ogni pubblicità della fiua carica Senatoria, per metter da patte qualche civanzo delle sur rendite, onde soddifere, come voleva la giultità, a figui crestiori a poca a pocelva la giultità, a figui crestiori a poca a pocelva la giultità, a figui crestiori a poca a pocelva la giultità, a figui crestiori a poca a pocelva la giultità, a figui crestiori a poca a pocelva la giultità per metter da poca pocelva la giultità, a figui crestiori a poca a poca di per mette dell'este de

Non fi perfiuadeva in verun modo il Configliere di tal cofa, che il Sommo Pontefice, ed il Cardinale Valenti de Gonzaga fossero per permettere, che privatamente sostenesse la dignità Senatoria; anzi sperava, ch'eglino sostene per donargli, mosti da pietà, qualche cosà, o almeno sosse per riportatre spranza di avere; e perciò non institè punto, onde impedire un

tal paffo.

- Con questa deliberazione adunque andò dal Pontefice e dal suo Ministro per impetrare quanto cercava, e loro maniscilò anche il motivo, dal quaper hanc rem, ut suo nomine cum Christianissimo Rege maxime studeret, ac procuraret ejus potentissimo auxilio a Svecia Conjugem Senatoris eripere, ac Romam inducere.

Cum autem Præsul iste clarissimus Parisios venistet, inter alia, id etiam a Clemente commissium studere, ne cum Rege tractare incepit. Verum vero, audito roti Orbi infauto Clementis XII. Pontificis maximi obitu, res amplius perfici non potuit.

Nofter interim Comes Nicolaus Bielkius Urbis Senator, Capitolii muner fou fungabatur ca proprietate, moderatione, atque recliudine, que omnibus fatis nota erat. Duntaxati pina cruciabant impenfie quotide facienda pro fiu infunentatione, domenficorumque mercede, quibus folvendis redditus Senatorica digolitatis, allique perpaucl, quos ex pensionibus percipiests, nequaquam fisficiebant; immo eorum defektu, debitis ane contra Etis non modo fatisfacere valebat, fed nova contrahere obligabatur; id quod equa reclasque pipius conficienta agre ferebate; ideoque debitis fice gravatus fape numero dicebat, videri fibi vestimenta, quibus operiebatur, propria non effe, fed creditorum.

Hac confeientie anxiente perturbatus ad Moderatorem venit; cumque etilo, uti Theologo, confulti, an pointo debito poso. Scutorum, tibi quo ex impenfis jam fachi erat; quod nati non valebato monis fua abique ulla spe a fuis folvendorum pro eo, in casis sue mortis, propter municipales leges Svecies, posfet ultra allis debitis gravari tuta conficientia? Confeitarius propter indemniatem conficientie; bonsque confilia; quibus uti prucies moderator tenchetur; responsit; ultra fenova debita contrabree non posse, quia si forte his in circumstantis mortestur. Creditores fraudement; ac hujussod i feitam perinde esse; ac se siessis morte manares.

Tunc ipfüş confcientiz rechtudinem animatøretrens, dixk, yatonem dari nullam, ut ipfe, qui omnia dereliquerat cuafa fecure confuelad animz füx, oh fuflinendam Senatoriam dignitatem publica pompa, tanto diretmini, rantoque periculo eamdem exponeret, fi debitis ulterioribus involutus moreretur; quapropuer ad Ponificem Benedictum XIV. elufdemque a fecretis Minifitum Cardinalem Valentem Gonzaga omnino fe conferre voluti, ab elique pollutare veniam, ut deposita publicates Senatoriae Dignatatis, privatim vieret, animo aliqua fervandi ex fuis redditibus, quibus "facui recht artio ferebat, creditoribus publiatif faitafecret.

Nullo pacto credebat hujufinodi Confultor, maximum Pontificem, & Cardinalem Valentem de Gontago Nicolao permifiuros, ut in digniteta Senatoria moram traheret privatam; immo iperabat el daturos vel miferationis causa aliquid aliud, aur faltem ipem habendi; ideoque non obstitte el impediendo.

Hac igitur voluntate ad Pontificem, ejusque Ministrum se contulit, ab eistem impetraturus quod inquirebat, eisque finem, quo ducebatur, mani-F a fettale era mosso a ciò fare. Tanto avendo udito e "l Pontesse e "l Cardinale, permisero a Niccolò di vivere in privato nel Senatorato, e così menò circa nove anni una vita tranquilla ed allegra foddisfacendo a poco a poco a"

fuoi Creditori, e ricuperando tutti li fuoi Beni.

In questo stato di cose da non pochi infortuni, ed angulis su abbuttutto, tatto a cagione del Padre, i di cui more piante antamente, benchè non avesse trattato col figlio, come Padre misericordino, ma come
cruclei nintico, quanto perche, variata la fua forte, motti de fuol Amici
s'erano totti da lui, quando appunto era caduto in tal povertà, qual non
lassivato uscire di casa per mancanta di Cavalli. In queste moletite perrò, nelle quali sembava e sefergii contrasio tutto il mondo, panto non si
avviliva; anzi con fortezza virile disprezzava le lettere gratissime del Re
e della Regina di Svezia, che eficacemento lo persudevano, a ritorater,
abbandonata Roma ed il di lei Senatorato, alla Patria dovre gli permettorebbero di vivere nella Resigno Catrolica Romana.

Allora con forza maggiore ne fu tentato, (a) quando la gran Signora Margravia di Baraith, fe non m'inganno, Vittoria Carlotta Sorella della Regina di Svezia fu in Roma, dove con diletto per alcun tempo dimorò. Tre affalti ella diede a Niccolò per ricondurlo in Svezia; perchè n'era

affai sollecitata dalla Regina sua sorella.

Resisté Niccolò a questi tenativi con fortezza somma, ed umilmente e ossequios le dise, che ne men Ella, sapendo d'estree, in forza delle municipali leggi di Srezia e del Regno, spogliaza degli onori, e di ogni richezza, in simile stato di cose arcebe ritornata. Tacque questa gran Donna, e più l'amb, quantuque ogni cosa ferviesti alla Sorgiala Regina.

Per mezzo di quelti combattimenti ed affalti vedera nel cuore del fuo Peniente il Confesiore un fagrificio con violonatrio e violento, e tale che ripugnava alla condizione della carne e del fangue; ma ottima anorta filimava una tanta violenza. Imperiocche rifietteva, che il Regno del Cielo, giulta l'Evangelio, pasifice forza, e che i foli violenti lo rapificono; e perciò l'efortava a porre tutta i fau fiseranza in Dio, che non l'avrebbe mai abbandonato, ne confiso; anzicche quando meno avrebbe penfato, allora fenza dubbic on la fiu provviedenz gli avrebbe tolto quel pefo, per cui tanto era follecito, benche frattanto non cessatie, ma procuratfe di acquiffar si alcuna cost dalla Camera del Campidoglio.

Efiguiva egli quanto proponerano quelli configli. Perciò manifette fore le fue angolfiet al Duca di Nirera Amabiadicalor allora Plenipotenziario alla S. Sede per la Francia, al di cui patrocinio è era principalmente affedato. Ma all'improvvisió d'erdine del Re dortte partire da Roma queflo Signore. Trattava il Direttore del Senatore con queflo chiarifimo Soggetto, e per la di la inuancià y della quale feco facea ulo, ggi efiprifei il difpiacere, che areva il suo Penitente, flante il ritorno suo imminente in Fran-

<sup>(</sup>a) Fede di Niccolò.

festavit; quem cum Pontifex audivisset, & Cardinalis, private vivere in dignitate Senatoria, Nicolao permiserunt, in qua novem circiter annis tranquille, hilariterque vixit, paulatim Creditoribus faciens satis, suaque bona retitiuens omnia.

Hoc rerum in statu infortuniis, angustifique non paucis perculsirs suit, tum proper Paterm, cuius mortem amare sterit, quamvis non ui miscicors Pater, verum uti inimicus crudelis cum sitio egistet, tum quia, percunte fortuna, multi ex amicis ex confortio suo austigerant, cum devenifiet ad talem paupertatem, ut ne donno quidem potuerit existe equorum defectu. His tamen in angustiis, quibus mundus totus siti advertari videbatur, justus animus uninime frangesture; immo posius valida fortitudine delpiciebat epitlotas Regis, Regineque Svecize gratissus, que ipsimo efficacier suadebata, ut, Urbe relictà, cjusque Senatoratu, in partiam regrederetur, & tilico ei in Religione Catholica Romana vitam ducere permitterent.

Es tempessite id validius accidit; (a) quod magna Domina Maigravia de Barsith, ni fallor, Victoria Carolotta , Regine Sveciz Soror, Romam adventares, bisque se oblectans aliquandiu moram traxit. Magna hac Domina ter Nicolaum aggressia est, ut eumdem in Sveciam reduceret; erat enim valde a Sorore su interpellata, Sveciz Regina.

Nicolans vero aggrefionibus ejus valida fortiudine obilitit, ac prociduo cultu fignificavit, vel nec cam fcientem, viruute legum municipalium, Sveciaz & Regni, honoribus, & comnibus rebus illo omnino privatam fuiffe, in eo rerum fatur regreffuram. Siluit magna illa Domina, eunque magis diletti, quamvis omnia Regine Sorori feriberet.

Exequebatur ille confilis hae; ideireo ipfus anguñias referario Domino Duci de Nivernois, qui unce temporis apud S. Sedem Oratoris Plenjorentiarii Galliz muorer fungebatur, culus auxilio precipue innicebatur; verum vero Dominoum bune, mandato Regis exemplo oporruit ab Urbe dificedere. Clarifitmo ifto Domino utebatur Senaroris Moderator, ejudiemujue
utemature, qui fecum agebat, mocrorem fuil penatientis de regefui elus
in Galliam expressit; quoniam certo sperabat eum pro incremento sinorum
red-

<sup>(</sup>a) Fides Nicolai.

Francia; poiché certamente sperava che avrebbe interceduto qualche accrefcimento di rendite. Graziosamente il Duca gli rispose, voler consolare il Senatore, asserendo frattanto esser egli più utile per un tal accrescimento in Parigi, di quello sosse in Roma.

Appena ártivò il Duca a Parigl, che nel mefe di Maggio narrò diffinamente al Re fos Sorvano lo tatto infelice del Conte Nicolò Bielke in Campideglio. Totteche udi quel Monarca vivere così mefchianemente nel Campideglio Nicolò, che ordinò, che gli fifero attegnati due mille Soudi all'anno, e comandò che gib non viveile privato nel fion ministro, ma che in pubblico comparifie, e ciò con magnificenza veramente reale: ed intefe, che l'affegnazione comincistis da vert il fio effetto dal pafato Natale, la quale dal publico regio Erario fu continuata fino alla morte di Nicolò.

Un'altra volta per l'opera del Re stabilito in pubblico nell'esercizio della Senatoria sua dignità, (a) principiò a seguir la giustizia, la misericordia, e l'Equità, non solamente virtù notissime in Roma, ma ancora a tutti quelli, che più frequentemente trattavano il medessimo.

Sembrava primieramente effer egli la fleffa giulitita, vivendo tanto penetrato dal feminento onotreole di equità, che non potera nemen tollerare d'effere aggravato da debiti, perchè fin a tanto che non porè foddisfare à Creditori, non che mai ripofo, anzi paresagli, che i vellimenti non fosfero fuoi, come fopra fi difse, nè in niuna maniera porè acquietarfi.

Per contrario, quando ottenne il modo di foddisfarii, così allora fi rallegrò, che ritrovando un giorno il fuo Confeñore, ilare e folletaro ingenuamente gli confefiò 1, Padre mio, oggi finalmente ho pagato tutni i miel Creditori con 4,000. Scudi, e mi pare d'estere rislaudiciato, e 3, d'efermi liberato da un gran pefo, perchè temera di morire opprefio "dall'altrui dianzo."

Secondariamente non meno era follecito di efercitare quefla giudizia nel proferite le finenza riguardoa quelli che ricorrezano al fior Tribunalez Per queflo non trasfcurava lo fludio legale, e per quedo fludio appunto fi fece comprare non piecola quantità di libir latini e francefi, che trattavano delle Leggi, Così difatto riutili dotto ed a cagione del fuo ingegno e del fino fludio, onde per decidere in Tribunale aveva un futificiente diferenimento; ne cessiva ancora di unilmente pregare il di lul dotto Avocato Lazzatini, e gli altri Giudici fubalterni affinche invigilafisero intorno alle cofe giuthe.

Niccolò rifplendette per la mifericordia non meno, che per la giultizia; principalmente verfo li poveri, che erano ritenuti prigioni nel Campidoglio, alcuni de' quali , finita col tempo e giudicata la loro caulà, non poxevano uscire dalle Carceri, perchè al Guardiano non potevano pagare

<sup>(</sup>a) Carità e Giustizia di Niccolò,

reddituum fibi intercessiurum. Dux iste gratiose Directori respondit, se confotari velle Senatorem, dum interim assereret se pro redditibus Parisiismagis utilem, quam Rome futurum.

Parifico ut primum advenit Dux, Regl Domino flarum infelicem Comitia Nicolai Bielle in Capitolio, menfe Maii difinde narravit : Ui ergo maganicus Rex audivit, ita mière in Caprolio Nicolaum verfari, imperavit, et duo millia feutorum annautim affignari, fimulque mandavir, ne amplius private in co viveret, fed deinceps in apertum graderetur, & id quidem munificenti regia i ami inselligi voluit illa ei inhitum fumpfire, ae fignasa fuifie ex retroacha Chrifti nativitate, que ex zrario regio usque ad obitum Nicolas foluta fuerunt.

Sic ergo in publica Senatoria dignitate regia opera iterato constitutus, gerere cepit justitiam, misericordiam, & zequitatem, nec dum Romanz Curiz sane notissimam, verum etiam iis omnibus, qui lpso frequentius utebantur.

Primo zquum, & julium fecum eruclare videbatur, qui îta îtafa ĵuflord shonzis fan pleno vitam ducebat, ut nec fenetiefum sere alieno gravatum fulinere pateretur, quia dum Creditoribas faisfacere non valuit, pifus animus nullam requieme habuit; immorque viviebatur, veltem, qua uinduebatur, futam omnino (ut fupra diximus) non esse; nec ulla ratio adduci pousit, cui tranquilla exquiesceret.

E contra vero, quiando acquisivie, quo lis statisfacere valuit, sie tune gavius situ, ut die quodam Conssistatius spirum iavaneria aboe sibilevatume & hilarem, quod ei ingenue consesus sperie per sequencia verba, parer mi, nodierna die tandem iis omanibus, quibus debitor eram, plene, & comincio, siummam sequeroma 4000. exfolvi, videorque surrestife a magno conscientie extra consesus que situation oppressituation per seguina de consesus del consesus que se co

Secundo non minus stragebat, ut justum & zejuum exercereur in ferendis judiciis erga recurrentes ad suum Tribunal; properere legalibus fludis ipfemet non segniere incumbebat; sideiro enim coemi justit non parvam copiam librorum de Legibus trachatuitum latine & gallice. Itaque ingenio parsier ac studio ita doctus evasit, ut ad jus dicendum pro Tribunali fusficiente discrepeir; neque estam cessibats ripsiu doctum Advocatum Lazzarinium, aliosipu Judices subalternos humiliter exorare, ut aquo, ac justo ab justi suvigilareur.

Non minori mifericordia, quam judità Nicolaus enituit; przeferitm erga pauperes illos, qui in Capitolinis carceribus detinebantur: quorum non-nulli, confecta tempore, & judicata corum caufa, e carceribus exire nequibant, quia Cauponi victum, quem debehant, folvere non poterant: cum nitil

<sup>(</sup>a) Charitas, & julitia Nicolai,

il vitto, che gli dovevano; altro non avendo, fe non ciò, che fi proccuavavno colla perfonale faita e fudore; e tanto più erano rienuti nelle carceri, tanto più erano dal pefo di pagare obbligati; Niccolò era femprea quelli poveri di ajuto con la fue carità, pagando per effi il prezzo del vitto al Guardiano; e tofto comandando, che dalle prigioni uficifiero, onde provvederfi da vivere col toro perfonale fudore.

Si angutiava quindi quandoricevera le fupplichevoli ifianze, nelle quali erano esposte le gravi necessità de l'rigionieri, assinché loro concedese d'uscire dalle carceri gratuitamente; pointé se cio concedeva, portava danno al Notajo del Campidoglio, che pagava onde efercitar il sito Ufizio, ce de agli sitri simisfriti del Tribusale; e ciò fin' a tanto che non pagava per tutti del suo, onde a quelli non mancasse la sua carità, e a questi l' emolumento.

Più riluceva la di lul mifericordia verfo li poveri più comuni; perchè, quantuoque foftero piccoli il proventi, che aveva, e non fufficienti al congruo suo sostenamento, nascostamente pure egai mesi di tal modo diltribuira loro Resanta Seudi, che nemmeno lo penetrava il suo Mastro di Casia: anni più tosso afteriva di aversi ricevent per te feede sue propie, appoggiato al detto dell' Evangelio: Mentre fai: Elemofina, non sappia le tua mano finifica cesta facta la destra.

Era pur giufo e caritatevole con Il fioi Servitori, perché non folamenel coro pagava anticipati il falari, ma non tollerava, che forse col pagarlo, folfituito verno altro, al difetto d'alcuno di effi, proveniente da quaiche difgrazia o malattia, acot allora piurofto foleva fargil qualche elemofina, e preferiva al fuo fervigio la carità verfo loro, penfindo rettamente, aver quelli perduta la loro falute ferrendolo, e percile febere tenuto ad ajutari). Per la qual cofa egli pagava il Medico, lo Speciale, e confeguentemente le Medicine tutte necefanie alla loro guarigione, raccomandando al di lui Medico medefino, quafi fosfero fuoi figiliuoli, gli ammalati, e d alcune volte fedidolo roti fiu Conferiore, perche gli progresse, grezamente qualche altro fito ajuto ; e fe mai ne moriva alcuno, egli ne feniva tale disparere, quale averbbe provato nolla morte di un figlio.

Cofinatemente cultod'i nell'animo fuo inconsuminata la giulizia, perchè di na è doai, a di a prepotenza, nè i riguardi per gil Uomini potera in na è doai, a di a prepotenza, nè i riguardi per gil Uomini potera in ni gli tensivano ofitriti, o il ricultava, o accettandoli, il ricultava in cacettandoli, il ricultava in cacettandoli, il ricultava in cacettandoli, più redictiva rediccio el idover efercitare la giulitiaia con quelli, co' quali avera constratti il debiti; ne ciò petranto faceva, ch' egli macchiaise la fua coficienza, alla quale attaccato, nè il debiti, nè il regali, nè il ritjetto umano mai lo poterono diflorre dalla rettitudine; ne lo conduceva finalmente ad opecara meno giulitamente ed noncaramente la prepotenza, il reggili, e l'ofise quilo degli Uomini; anai foleva dire con grazia : Efere necessario patire per la giulitiai, e per l'uone con lafaciari biezare.

Con questa giustizia e misericordia adunque etercitò la Senatoria digni-

nihli in 6 haberent, preter til quod opere se personali sindore fibi comparabant q qialibus tanto plus temporie stareribus detinebantur, so amplitus farcina cauponi sõlvendi obligabantur; hulusimodi paupertinis charitatis auxilio femper adera Nicolaus, qui vickum omnem, quem bii confimmaverant, pro iildem cauponi sõlvebat; aque simul imperabat, us statim e execeitus prodifera, ad ulteriorem corundem vichum protonali sudoce comparandum.

Angebrur vero dum accipiebat fupplices libellos, graves necefilirete seponetes Ill-reum adhue in carectibus detentionin, qui effuis largranie exorabate, ut cis e excercibus gratis prodire concederet; quia fi indulgebat, pocumentum Capitolian neatro, cujus officium locartione exercer, affectar, allifque Tribunalis Ministris, donce tradem charitate illis ne deeffet, idique emolumentum haberent; pie pro omnibus folvebat-

Eo magis splendebat eius miseicondia erga communiores pauperes; quila, licet quos perciperet petratiles proventus, qui congruz suz su sulentationi minime sufficiebant; nihilo tamen minus sexaginus scura singulis mendius ilistem ita clam distribuebat; ut etiam josus omnos administrator ignorate; immo positus asserbat, pe por impensis suis propriis acceptile; nam fundabatur vetbis illis evangelicis: Dum facts eleemasjinam, inscisat sinisfea, ina, quist faciat sexeres nue.

"Esqulis fuis cum zquitate, tum charitate aderat; quia, nedam omnibus menfütus praviam eis mercedem prompte exfolvetu, reum neque paziebatur do alfqued eorum infortunium, feu morbum, alium folvendo fuhfitut; immo points runc elemenfoyam aliquam eis elazgiri folbeta; fieque praferebat ipfus fervido erga cofdem charitatem; quia rece putabat, corum fanktem amilife fipi inferviendo, & properes opituales ieis tenebatur. Præteres Medicum, Farmacopolam, arque fequener medicamina omia, ad eorum fultum recuperandam neceflaria, por eis fuppedienbat; pifufque Medice-physico codiem zgrotanes; ceu filios commendabat; & aliquotes fuum emiteubat Confefarium, ut aliquod alind fuum fubfoldium eis facrete perrigeret, & fortafic fi quis morte peribat, tanquam filius ei difilicebat.

Inegriatem justitie in animo fuo fortier cultodivit, quia neque dona, neque propenenti, neque homiquum rejebelu ab zquo & ijudo arcere ipfum poterant; dona, fur munera enim fi quis cultu procidao el offerebat; aut refuebat; aut, fi accipieta, majora munera quam dona mox relituebat. Later esufia, que vexabant animum fiutum, hare potifimum przeipa numerabatur, foliciae texerce fe justitiam debre cum ei; quibufcum debita contraverat; nec tamen id differebat; ne fusam condicioniam maculer, qui innium neque debita, neque munera, neque refepelus humania a recho revocare poterant; denique prepotentia, maneribus, ulloque hominum cultur da diquid minus reche, minufique homostre gerendum Nicolaus fieldebatur; immo non infulfa ajebat, pro justitia ac honore oportere frangi, non fécil.

Hac ergo aquitate, justitia, atque misericordia Senatoriam in foro Ca-

40

al act campidoglio, e per lo fisatio di anni 27. meti 4, e giorni cinque i allonano dalle converfazioni e giaochi nocturni, benche non lafciafe di fia quelle vilire, alle quali era tenuto e rigutardo al grado di fias dignità, e rifietto alla filmà, che dee farfi degli Uomini. Volle di notte avere in fias Cala un'onefia compagnia di foggeti e unditi; e quivi fi radunatono molti Nobili dotti, che amavano trattare familiarmente con Nicco Do, onde in cafa ciò permife. dove non david loggo al giuco; nie a' difeorfi, o fatti amorofi, e non durava fe non fino alle ore tre della notte, e non più.

Un giorno Benedetto Papa XIV. feco lui farellando gli chiefe, come fe la paffava nelle fue nottnene converfazioni. Niccolò fiubito glirifiofe: Che in effe non era permefio il giucco, ne fi dava luogo alle calunnie de Maldicenti. Notò il Santifimo Padre la delicata di lui maniera di penfare, e graziofamente gli foggiunde, che permetteffe a ciafcuno ditrattare di

qualunque cofa liberamente.

Refindo poi vacane la Chiefa per la morte del Pafore, ed inforgao altre etalimità, non volle più, per rimoreze cogni critica, aver in fina cafa la convergizione di Uomini Nobili; e quindi più figgregaro di sprima, del tuto fi dele all'erudizione, ne da quefa fi porè mai diffurare; anzi per vieppiù allontanarifi, prefie ad affitto un certo piecolo giardine con una cafetta perfio. Si maria di Cofinedio, che chiamvari ili no Fremo, e il più occulto fiu Romitaggio; dove andava volomieri dopo il metzodi, a vi dimorava quafi fino alla metza notte, fembrandoglii, che ili mormorio dell'acqua del Tevere più lo conciliafe all'erudizione, o a ferivere. Saperano alcani Nobili figgetti, fin quali l'Eminentifismo Carliali Guadagni, il di lui eremo, e colà andavano per godere di fiu compagnia; ggii poi volonitori ricervatili Benza cremonio, e vetitio, come fiarirovava.

Fratauto che viveva così, lostano dalla Patria, e dalla Cafa propria, perrennegli l'infatfa notizia della morte di Carlo Gudavo bielle fio Padre, della quale ebbe fommo dolore non folamente per la perdira del Copo, ma più tolo per quella terrenta dell'anima, effendo morto pertinacemente nell'Erefia Lucerana, benché per tante ragioni non dovelle diferne tocco il Figlio Niccolò, e perché il inamennene, come Eretico Luterano attaccatifimo alle Leggi particolari di Svetia, del tutto l'aveva differento cotto, e con folorem Tetlamento aveva tarapérito nell'unica fia forella al-la Cafi Sach poco fa congiunta, tutti li fendi e le foftanze tatte della Famiglia Bielle, foraza ser a lui la faciata la più piccola cofa: azione veramente non degna di un Padre, ch'era in tutti il modi amato da Niccolò, come fio vero Figliudo.

Dopo la morte del Padre, la Sorella unica del noftro Conte, Ercede del-Le Cafa Biellee, fecció di fua cafa la di lui mogle Elifotetta, refitiuita a lei la dote, ed affegnato ad essa un feudo; e quindipartita Elifabetta menava una vita non meno folitaria di quella di Niccolò, nella quale però si ricreavano col mezzo di tenerissimo interre, nè mat si alionatanava cisa piolino digniateam gefür, arque munus fastio annorum vigital feptem "menfum quaturo, dierum quinhye, a nodurais convictionbus, nuglique famotus; quamquan eas, quibes ob gradum dignitatis, hominumque cultum renebatur, în vificose minime negligibat. Homeltatem domi fuz, eruditamque virorum nodu frequentiam habere voluit; îbique multi nobilea endicii coareinebata, çui Nicoloa familiariter uti capebatar; ideoque cam domi permifit, ubi neque ludis, neque amatoniis facitis ved dicits locus ullus dabatur, quam ulique at terziam nocilis horam dumexats producebus;

Olim Benedičtus Paja XIV. interloquendo ei poltulavir, quomodo verfabatur in fuis nocturnis consiviis? Nicolaus fabito ei respondit: In illis locum non dari ludis, nec calumnis detrahendium. Notavis SS. Pater fui delicatum cogitandi modum, eique non infulfe reproduxit, ut permitteret quemque de qualibet re libette verfari.

Cum were venifient, & Ecclefa vidusta Paflore, & alia calamitatum tempora, noluit amplius domi fuz nobilium mnimum haberi frequentiam, ut omnem amputaret criticam; deirole aurem magis femotus quam antea, erudicioa fi comaino tradidiri, ab caque divelli noa pouti; jumo ut magis magifuque recederer, parvum quoddam viridarium cum exili domo apud S. Mariam de Cofinedin conducti; quod fui eremum, & cocultatiorem facetium vocabat; quo post meridiem libenter migrabat, in esque moram ducebat quali sulque ad dimidium nochis; cum ei videreur aque Tiberis murmur, magis erudicioni fuz, yell criptioni conciliare. Sclebant monulli mobiles viri, in tert quos Emm. D. Carlinalis Guadagai , ratam ejus fecetionem, eo se conserbant, ut i pisus fruerensur consortio; jisse vero libenter venientes excepisbat solque ceremania; ox vette, qua tille indusbator.

Interim exerceodi hunc vivendi modum a paria , & propria domo tremotus, ipi infaulta auncia de Parias Caroli (Galirai Bielke obitu perrenerunt, quibus maximo dolote affectus eft, non foltum ob corporite, fed pous anime atterams perditionem; quoniam in harefi Luterana perrinactive mortuus eft, quamquam to tantifque rationibus Nicolaus filius tangi minum deberet; tum quie Pater bumantatite seprets, & is reaculous plenus, fin male cum lpfo femper gefferit; tum ultimo quie tanquam Luteranus Exercitus Legibus Sercie musicipalibus afficus; eum omnino excharefave-iri, & folemni teflamento unice elus forri domui Sach nuper conjunte, copiolos fendos, coranque domus Bielke fubfintainam traduluieri, quin ei aliquid vel parvi momenti reliquent; actom fane Patre indiguum, qui a Nicolao, ut erre filio, omni jura sanabatur.

Doit odium Patris, frore nofiri Comitis mice, comus Bielle heres, promus Bielle heres, provene qu'ellem Elifabet a domo fia respiti, refliuta Illi doce, unoque es feudis affignato; libique tradolta non minus falitatime Elifabeth vitame aggétat, quarm Neoluvu, fin qua tamen literate interrimis folibataure, ex esque nunquam recedebat, nifa ad inviicadam haum fororem, unorem Commissione de la missione de la mis

52

Pafati alcuni anni Elifabetta di cognome Sach, e moglied i Niccolò Bielle finalmente mori (a) nel di ultimo del mefe di Aprile dell'i Anno 1760. Appena ebbe Niccolò quello avvilo, che n' ebbe maggior dolore di quello gii spopro il a morte del Padre , e per l'amore, col quale alaneno col mezano di lettere finanbievolmente fi amavano, e perchè ciò che defiderava, non avven potto ottenere, ciò che la fi di lui moglie professifie in flessi fede della Romana Cattolica Chiefa, la qual'egli con fermetza e coltanza professifiera, e che viveles fecolui; e conò fetolo la pianca odorava i giutti giuditi di Dio, che fece sempre ciò che volle sì in Cielo, seè in terra.

Lo concloiava, per quanto poteva, il Confesore, anche diceadogli i, che un anto di contrisione le avrà forfe impertano il predono da Dio fempre misericordioso, almeno a cagione del lodevole suo defiderio di abjurare la Setta Luterana; ma egli sibito gli rispose che niuno ignorava la dissociatà di se un'atto di vera e perfetta contrisione; oltre di che nella religione di Lutero, che non ammetteva la Consessione auricolare, non si amministrava verun valido Sacramento di penienza.

Dopo la morte-della moglie, Niccolò dife al fuo Confesiore di noa voler passar alla feccule cozze; anzi pluttos desfer perparta o sivere nel Celibato. Allora il Confesiore foggiune, che farebbe shato più ficuro in conficienza godore le pensioni Escicliatische, le quali per Apoldicio privilegio provenivangli dalla Francia, ricevendo la prima Toniura, la quale confesiore una più certe capacicia a possidere il Beni Escicliatische.

Si acquietò a quetto prudente configito Niccolò; e perciò in mife a findiare che colò fotte la prima Tonfurz; da qual principio ritultale alle Perfone Beclefinitiche, e quali privilegi conferifie: addotrinato in quette cofe, e munho di tuttorò gli era necessirio, primieramente ferifiei al Re di Frascia di voler prendere la prima Tonfura, di poi la richiefe unilimente al Regnane Pontefice Chemene XIII., il quale non lolo gliela concedette, ma gli promisi ancora benignamente di volergicia conferire; a cui con unilio ofiquio il ripo, no voler dare te la incomodo a S. Beatindine; perciò lo mandò dal Cardinate Erha Odeficalchi fuo Vicario, di quale graziofamente accolo. Ĝi findi pure ofierire di voler conferire gliela, se conì gli piacesse nel faso Oracorio; ma egli rendendogliene le dovo vute.

mits de Tein, simulque Ortores Catholices Holmie, permanentes, quibau libener urbatur. Regio Torato Marchio de Portu Holmie, rum es confuertudisem habebat e samdemque frequenter interpellabat, ut relick partia, Roman, ad viran cultiorem eum coolege Urbis Senatore genendam, fe couterret. Horum emaium D. Marchio. de Portu litteris per Gallie nunciaturam remilis Senatoris Conflexim certoriom facebat.

Tandem aliquibus elapís annis (a) Bifisheth hze, Sach cognominats, ac Bielte Sponía Nicolai Glediffina, diem ultimum claufir ultimo mensis Aprilis anno 1750. Quod nuncium ut audivit Nicolaus, fortius perculfui fuit, quam obitu fui cenioris; cum do amorem, qui niviem per litieras faitem profequebantur; tum quia lá, quod cupichat affequi nequiverat, feilicet ut ipítus uxor fidem Ecclefic Catholice Romans, quam ipfi firmer profitebatur, fimul & jish profitereur, examémque fécum viam duceret, ficque in lacrymas effuitus justa bel judicia adorabat, qui quecumque voluti, femper fecti in Caclo, & in Terra.

Confessiva autem quantum valetas, eum solabatur, etiam asterendo, em fortaste vero contritonia sadu a Doe stemper miserente veniam impetravisse, faltem, propete Luteranam abjurandi sestam, laudabile votum ; eique mox lipse reproducebat, neminemi gnorare dificultatem eliciendi estem verz a expersicie contritionis; przerequamquod in ila Luteri religione, confessionem auricularem nom admittente, nullum validum panisentiz Sacramentum administrabatur.

Poß mortem conjugir Nicolaus für Confetfatrio fignificavit, fie non amplius fecundis nupplits tradere vielle; immo positus paratum eife celibatum perpetuu cuilodire. Tanc Confetfatrius fübjecit, quod tutius eifet pro fus confeientia pendoese Ecclefatiticas, quibas in Gallia Apoffolio privilegio vel uxoratus fruebatur, eaffem prima tonfura percipere, quæ fecuriorem apritudienme Ecclefaficie bona posificandi conferebat:

Huie prudenti conditio acquievit Nicolaus; ideoque quidaam effer prima tonfura quo es principio Ecclifaditici perfonia refuluaret, queque privilegia conferret, magnopere fluduit; de his ergo edeclus, aliifque omnibus munius necefficitis, primo Regio Gallie fic notura velle initiari; dein a Pontifice Clemente XIII. feliciter regnante renium pro eadem recipiends figuration of the propositis, ed exime emden fie daturum benigne fispopondit; cui ille humili cultu refipondit, fe omaino Beatitudinem fiaum eoi incommodo affentee nolle; properera ad fiuum Cardinalem Vicarium Briao Odefastlehi remifit; a quo gratiola exceptus, estami e obulit tonfaram fe ei collaturum in fuo Oratorio, fi vellet; cui ille grates agens fispilicavit; quod facultatem opportunam & necefiariam alicui ex Epifico-

<sup>(</sup>a) Mors uxoris Nicolai

vute grazie, lo supplicò di concedere la facoltà opportuna e necessaria ad uno de' Vescovi Titolari, ovvero in Partibus dimoranti in Roma, affinchè gliela conferifie nel fuo Oratorio nel Campidoglio.

Il Cardinale Vicario per questo concedette tutta la facoltà al Vescovo Filippolitano Giambattiffa Ciampi , il quale il di zo, di Settembre 2760. gli confert la Tonfura (a) nel fuo Oratorio del Campidoglio ch' Egli ricevette così divotamente, che fu di somma edificazione a tutti quelli ch' erano presenti.

Effendofi poi divulgato, che il Senatore di Roma era stato promosso alla prima Tonfura, inforfe e nacque fra non pochi e diftinti foggesti l' opinione, che sarebbe stato creato Cardinale dal Pontefice; lochè mal volontieri udiva Niccolò, e si confessava indegno ed incapace di tanto onore: e supposto che il sommo Pontefice gli avesse dato alcun segno della sua volontà, egli del tutto fi sarebbe scusato, e perchè non sapeva di Teolologia e Canonica, e perchè la Provvidenza divina avendolo follevato dal pelo de' debisi , non voleva contrarne de' nuovi , a' quali per le spese che hanno a farsi nel ricevere il Cardinalato, avrebbe dovuto soccombere per necessità, e se ancora fosse di bisogno, avrebbe rinonciata la Toga del Campidoglio, ad avrebbe umilmente supplicato di poter partire da Roma, onde passare altrove a vivere senza debiti con tranquillità e quiete.

In mezzo a questi onorevoli eventi Dio teseva la vita di Niccolò con poca falute : e primieramente fu preso da un improvviso freddo, ch' era freuito da una certa febbre, cutanea che lo travagliava per lo spazio di ore ventiquattro , superata la quale ne rimaneva più debole ; quindi era oppresso de fiera Ippocondria , dalla cui violenza restava cinto il suo corpo, e così piegavafi il fuo collo, che nemmeno poteva parlare; anzi piuttofto piangeva, fenza aver mai potuto affegnare la cagione di sì trifti efeffetti una fola volta.

Per quelta fua molefta corporale infermità fece vari confulti con molti Medici, desiderando al sommo di rifanarsi, e di conservare la vita, come fuggerifce a chiunque la natura; ma non lasciando mai di riguardare all' ultimo fine umano ; perciò del tutto affoggettato al supremo affoluto dominio del suo Creatore spesso esclamava: Sia fatta la volontà di Die.

Da molti anni aveva una Immagine di Cera nell' Oratorio, dimoftrante un Uomo quali spirante e che rendeva l'anima a Dio. Spesso la rimirava, come quella, che gli diceva effere l' Uomo mortale, e vi aggiungeva la lezione di quel libro scristo in Francese, il cui Titolo è le Tableau de la mort, onde ottimamente disporsi ad una buona morte - la quello modo nutriva l' anima fua con tali meditazioni, chiaramente conoscendo, che la propria macchina del suo corpo inclinava al naturale suo fciolgimento; equeña imminente foluzione non fenza dolore gli apportava

<sup>(</sup> a ) Niccolò riceve la Chiericale Tonfura.

pis Titularibus, seu in partibus Rome existentibus, traderet, ut in Capitolino suo Oratorio cam ipsi conserret.

Ideireo Cardinalis Vicarius omnem facultatem Joanni Esprifitz Ciampi Epicepo Philippolitano tradidit, qui tonfura (-a) ipfum initiavis die decima Septembris anno 1760. in suo Oratorio Capitolino, adeque devota cam accepit, ut omnibus adflantibus magno fuerit exemplo.

Cum autem pervulgatum fuiffet, Urbis Seantorum prima tonfura inditatum fuiffe, inter vivos non pauga lanturezie opinio, quod a Ponifice Cardinalis crearetur; quod audiena Nicolaus aggerine ferebat, a cindiguam & inequum fetuno honore ingenue proficebatur; & et enium, fa Summus Ponifice fignum aliquod fiue voluntatis cultadificiale in comino excutate; tum quis femel Deo providente ab zero alieno liberatus, nolehat iretum debits interioribus fubicare; quibus pro fumpibus in Cardinalitus afiumendo fubbundis, necefiario fuccumberer, aque fi stiam opus effet, captoliciam togam dimiterer, resiamque fuppibicie produlater Urbe dificedendi; alique transmigrandi, ubi abfque ullis debits tranquillam ducerer vitam.

Hisc decorie erenibus corporem Nicolai vitam Deus texebat frada selendiore; siquidem primo agroate cepit repeatio ofigore, ex quo sibb fequebatur quzedam tutunea sebrii; quz vigiati quatoro bostrum spatiolipfium verabat, qua tandem superata, debisior fiebat; indeacerrima hipcomát afficiebrur, equis violentia figius corpus foriter cingebatur, collumque secebatur ita, un neeverba profere posite; immo posius lugeres, quin horum omnium pavaroum effichaum canám dare vel sense quiverii.

Proper hanc corporis molellum ragitudinem varios medicina arte pollentes confuluit, maxime quidem fanari exoptans, vitamque confervare, quod cuique viveni prallat natura; verum vero, quin negligeret ultimoma hominis iatureri finem, omninoque Creatoris fui abioluto ae fupremo dominio concort fapre clamabas. Flat voltarias Doi:

Multis ab annis quandam Ceram efigiem in Ortorio habebat; luper quam conficiebatur figura hominis inflat fijiratis, Deoque animam red-dentis. Efigiem hanc infipicinedam frequentabat, quz fubjectum el præflabat homanz mortalitatis, cui etiam addebu lectio illian libri gallice zasrati, cui titulus el le Tablosu de la morr, ut fa de ple morbendum opcime disponerer. Hoc modo animum sunm his meditationibus natrichat; clara mofeendo, quod machina siti ipius propria copporis ad naturalem eversionem propendebat; iminens hac destructio sona sine dolore aliquam ipi monem.

<sup>(</sup> a ) Clericalis tonfura Nicolai,

triftezza, studiandosi per altro di moderaria con il Divino ajuto che non gli mancava ; pazientemente e per molti mesi tollerò il medesimo questa lunga malattia, fino a che fu necessitato a porsi a letto ai primi di Giugno.

Avendo poi fatto rifleffo il Confessore, che punto non gli giovavano le molte medicine, fomministrategli, anzi poco, o nulla sperare intorno la sua falute li Medici, gli dise, che sarebbe ottima cosa il ricevere il Santissimo Viatico, perchè scemata la speranza de' Medici, almeno accresciuta fosse quella in Dio e ne'Santi, a' quali professava divozione, e a loro ri-

corrette fenza indugio di forte.

Subito acconfenti a questo configlio, e chiamato prontamente il Parroco di S. Marco, foggetto a dir il vero, ottimo, fu stabilito, che gli fosfe portato dal di lui proprio Oratorio il Vlatico dopo la Messa celebrata dal fuo Confesiore, lochè quando udi Niccolò , che volevano in tal modo portare ad esso il Santissimo Vlatico, volle del tutto levarsi dal letto, quantunque debole, e decentemente vestito portarsi all' Oratorio assistito da due suoi servitori; e non lo poterono ritenere dal far ciò nè le preghiere, nè i configli perfuafivi del Confesiore, che fervorofamente pregava di volergli concedere alla fine di efercitare questo atto della sua divozione verso il fuo Creatore e Redentore; lochè stimò bene accordargli il Confessore a

cagione della fua fervorofa devozione.

Essendo arrivato cost assistito all' Oratorio, s' inginocchiò con ammitabile pietà di cuore sopra lo scabello, stando presenti li domestici ed altri, ch' eran venuti per accompagnare il Viatico fino al di lui letto, con non poca edificazione edefempio, come tethincavano li loro pianti. Celebrando il Confesiore, risletteva, che Niccolò pativa assai in quella positura; perciò follecitò la facra funzione fua fino alla confummazione, dopo la quale più presto che potè alla presenza del Parroco lo comunicò per Viatico con la confueta formula: Prendi, Fratello, il Viatico ec. Finsimente ritornate a letto prese un pò di cibo , e poi datigli gli opportuni medicamenti, stabili di far il suo Testamento, e volle istituire suo Erede Antonio Casali Prelato chiarissimo , in oggi Governatore di Roma , e dispose che sosse seppellito il suo cadavere, senza essere aperto nella Chiesa di S. Brigida di Roma, fenza funebre pompa di forte, e che pagata ogni cosa dovuta, e soddisfatte le spese del funerale, il rimanente della sua Eredità fosse diviso tra li sei Servitori egualmente, da lui già assegnati, ed a lui ben accetti, detratto prima per gli altri quanto in fimile cafo fuol esfere distribuito da' Signori Cardinali,

Fatta finalmente l' ultima Tettamentaria disposizione, pertinacemente infitte per dodeci giorni sì cattiva malatia, che con pazienza egli tollerò, benche vi ripugnaffe la fensibile di lui natura, la quale in mirabile modo coll' ajuto divino moderava. Frattanto non cessava di raccomandarsi a S. Enrico Martire Re di Svezia, a S. Brigida, ed a S. Camillo de' Lelli, le Reliquie de' quali erano decentemente esposte nella sua Camera, non già perchè gli impetraffero la falute, ma bensì perchè intercedefie-

lestiam a Terebat, quam etiam non fegniter ftudebat moderari, cum divinum auxilium illi non deeffet : patienter admodum multis mensibus pravum hunc ac longum morbum toleravit, donec initio Junii in lecto se ponere necelle fuit.

Quum vero Confessarius animadvertiffer, multiplicia medicamina, que ei ministrabantur, nihil eum juvare; immo potius medicina pollentes, parum, aut nihil de ejustem falute sperare , ei significaverit; fore optimum , ut Sanctiffimum Viaticum fumeret, atque minorata fpe Medicorum, faltem augeretur eadem ad Deum, & Sanctos, quibus devotionis cultum profitebatur, recurrendi abfque mora,

Statim huic confilio paruit, accerfitoque prompte S. Marci Parocho, optimo quidem viro, ab iplius proprio Oratorio illud deferre post peractum a Confessario suo sacrificium conttitutum fuit, quod ut audivit Nicolaus, sic ipli deferri velle Sanctiffimum Viaticum, voluit omnino a lecto surgere (vel debilis) & sic decenter indui, & Oratorium adire a duobus famulis fulcimen ipli præftantibus; quin eum detinere potuiffent nec preces, nec confilia suafiva Confessarii, cui fervide precans reproducebat, ut ultimo ei permitteret hujufinodi devotlonis cultu cum fuo Creatore, ac Redemptore agere; quod ei concedere tandem ob devotionis fervorem ipfe Confessarius existimavit.

Quum laboriofe ad Oratorium ita innixus pervenisset , genustexorio mira cordis devotione genua flexit, domesticorum stantium, & aliorum qui ad fociandum Viaticum usque ad ipsius lectum venerant, non parva fane ædificatione & exemplo , uti lacrimæ, quas fundebant, testes erant . Confessarius dum celebraret, considerabat Nicolaum actu illo non parum pati; ideoque Sacrum sollicite peregit, donec consummationem pertingeret : postquam quanto citius Corpus Dominicum per modum Viatici coram Parocho præbuit, confuetis verbis: Accipe Frater Viaticum etc. tandem ad stratum reversus aliquid cibi sumpsit, & post, ei admotis opportunis medicaminibus, ultimam fuz voluntatis dispositionem clausam conficere decrevit, in qua heredem fiducialem Præfulem clarissimum Antonium Cafalem Urbis hodie Præfectum, initituit, & in Ecclesia S. Birgitte de Urbe fuum cadaver, quin aperiretur, humari disposuit, quolibet absque sunebri luxu, itemque solutis omnibus, quæ debebat, funerisque pariter sumtibus, quod ex hæreditate reliquum effet, inter fex famulos fibi bene visos, & ab ipsomet designatos, aqualiter divideratur, detracto tamen pro cæteris quod a DD. Cardinalibus in eodem cafu distribui foler.

Pacta denique ultima simili dispositione pravus ille morbus dierum duodecim spatio pertinaciter perseveravit, quem patienter toleravit, vel repugnante ejus natura fensibili, qua, Deo juvante, mirum in modum moderabatur : Interea tamen D. Henrico Martyri Sveciz Regi, S. Birgittz & D. Camillo de Lellis, quorum exuvix in cubili decenter expositz ipsi patebant, preces effundere non intermittebat, non jam ut sanitatem impetrarent, verum ut illi pro ipfius anima intercederent, frequenter petens iis н

dessero al suo spirito la grazia finale, frequentemente chiedendo d'esser con quelle benedetto dal Consessore, e di esser anche segnato con certo berrettino del Cardinale Giannantonio Guadagni, della di cui intrinseca amiezzia, mentre viveva, godutoavea a cagione della di lui ben nota bontà.

In tale spazio di tempo, in cui si prolungava il suo male, stimò bene il Conssessione di soministraggi di nuovo il Viatico, condiscendendo a ciò il moribondo. Con serventi atti di Pede, Speranta, e Carità ricevuto un'altra volta il Viatico, pensano o i Medici esfere necessitario, che gli fosse amministrata l' estrema Unzione; perchè a poco a poco mancando pareva che morifice.

Munio così di tutti quefi Sagramenti della Chiefa, venne mandato il principale fuo Servirore al Sommo Pontefice Clemente XIII. affinche fi degnatie d'impartirgili la benedizione in Articulo morti. Trovavafi allora il Pontefice nel Caftello Gandolfo per godere di quell' aria filubre: dece adunque al Confediro o ad alcun' altro Sacerdone la facoltà didargilela, ed egli la ricevette opportunamente, con divozione, e con mente libera e fana , che conferro fino a trenta minuti prima di morire, e con la quale dimandò efemplarmente al Confediror ed agli aflanti umile perdono.

La mattina del Mercordi dodici di Giugno del 1765. (a) refe l'anima al fuo Creatore in et Adi anni 35, mefi 5, giorni 200, il qualle in vita avendo cercato di figuire Getà Criflo. Poitebi non ob ba alcuno che lafri il Padre, la Geda, la Frastelli, la Soville, o i figli per il Regno di Dio, e non rietva molto di più in quefi fecdo, el retran felicità well' altre; percito fiperiamo, che avrà ottenno il perdono de' fuoi peccati, ed Il Regno de' Cielli; e tanto più quanto in questa mifera valle l'ebbe temper perfente.

Apporto triliezza alla Città tutta la morte di Niccolò, ch' era per le fue buone qualità afisi limano da oggi ordine di perione. E la verità al-lora fi manifellò la di lui ellimazione, quando fu efpolto il fuo Cadave-re nelle Camere del Campidoglio fopra un cataficio fornito a lutto con quatro torcia ardenti veflito della Senatoria Toga, e della Collana d'Oro, tenendo in mano il Senatorio Secturo, ed i y piedi la Spada, ed il Capello della Dignità: Ivi futono cretti due Altari privilegiati dal Sommo Pontefice, ne' quali per fuffragio della di lui Alman furono celebrate quante Meste furono possibili ed vivi al suno in successo possibili ed vivi al cuni più Sacerdosi ed altre Religiosi venero appositamente a recitare, prelente il Cadavere, l' Ulitio de' Morti, ed altre Preghiere. A questo spettacolo concorse motto popolo nel di 33. dello ltesso meste prosto.

Indi di notte con non minore concorso di popolo, e non con pubblica cavalcata,

<sup>(</sup>a) Morte di Niccolò.

a Confessario benediri, & quoque fignari cum quodam pileolo D. Cardinalis Ioannis Antonii Guadagni, cujus germana consuetudine vivens usus fastat, ob ejus dem sane notam bonitatem.

Hoe temporis intervallo, quo eius morbus protrabebatur, optimum du rit Confessarios, Viaticum iterare, habita consentanea voluntate ipius morientis: Accepto vero serventibus Fidei, Spei, & Charitatis actibus iterum Viatico, pataverant Medici oportere ipium estam extrema Unstitone fortificare: quia pauliatim eis desficiens mori videbatur.

His omnibus Eccleire Sactamentis munitus cum effet, fius pracipuus finulus niidus fuit ad Summon Pootificem Clementem XIII; ut et iri-buere dignaretur benedičtionem in articulo mortis; reat enim tunc temporis Pontifex in arce Gandulfi caufa fruendi illus aeris falubritate; conceffic ergo Summus Pontifex faculatem hubulinati benedičtionem imperitendi Confessario, aut alicui alteri Sacerdoti; quam opportuno tempore devote accepit, ac fina mente, quam Deus misirciores confersario tuque ad dimidium horze antequam animam efflaret, qua etiam sans mente Confessario, cetterifique adstantibus veniam exemplariere expolulaviere exposulaviere exposul

Cum venifice Mercurii dies duodecima Junii 1765, (a) animam Creatori suo reddisi extite annorum 55 mensium 5, dierum vero 20. qui vivens cum quzsivistet difripulatum less Christi-Nemo est esim, qui relivens cum quzsivistet difripulatum less Christi-Nemo est esim, qui reliquis damum, aux percetars, aux festres, aux Uneserm, aux filius propies Regaum Bell, de sun accipian multo plare in les rempere, de in Sectulo sistres vistem accessme; lékoque countissums, indospensium info peccasirum,
de Cestorum regnum tribuisse; quoniam semper illi in loce misero Seculo
additierat.

Urbem totam muture affecit Nicolai fiors, quehu dinhes hominum cortus ob eius egregias qualitates maxini ducchant. Vere etenim agnis fuit hec exilimatio cum in adibus Capitolinis ejus cadaver expolitum fiuit fuiper leclum nigro colore pararum, quaturo circum granderiis candelabris, ardentibus; foeprime Senatemian prz manibus habens, extabut, aque in ipius pedibus gladium, & diagientis pilemu quique intuebatur, ubiestim duo Altaria erecta erant, a Summo Pontifice privilegio donata, in quibus tor Milifa Sacrificia, quot pomerant, eclebrats figerant pro pius anima; jidque nonnulti pli Sacredotes, allique Religiofi homines afecaderunt, ut corpore prziente officium Detuctorum, allafue preters rectarent. Ad no fpedkaculum occurfus populi non parvus die decima terria ejusiem menira adfuit toro tempore, quo ibi expositum remanir.

Postea noctu non minori populi concursu, non publico equitatu, sicuti-

<sup>(</sup> a ) Mors Nicolai ...

60 cata, comé doverafi, e come efigera la dignità, mai privatamente fui trasporato, alla Chiefa di S. Brigida, e quivi celebrate le dovute Efequie, fu fepellito alli 14. di Giugno, nella cui, lapide fepolerale di marmo venne incifà, la feguente liferisione.

D; NICCOLO': CONTE: DI. BIELKE:
Nato. in . Stokholm.
Parente. de'. Re. di. Svezia.
E. Prefetto. della. Camera,

Per, la. fingolare. Coftanza, di. Animo.

La. Carissima. Moglie. asseme. colle. Paterne. Ricchezze.. E. colli. Cittadini. Onori. Abbandonata.

RIFUGGIATO. PRESSO, CLEMENTE. XII.

Deteffata, Ia. Setta, de', Luterani.

Nel. Palazzo. Quirinale... Ricevuto. dalla. Bontà. del. Pontefice...

Con. Applauso. di. tutti gli. Ordini. R. di. tutti. li. Principi. Cristiani. dichiarato. Senatore. di. Roma.

R. di. tutti. li. Principi. Cristiani. dichiarato. Senatore. di. Roma. Esercitata. la. Magistratura..

Con. fomma, giuftizia, per. anni, venti, otto. Colmo, della, Benevolenza, de'. Romani, Pontefici. E, delle, Lodi, della, Curia, del Campidoglio. Ifittitia, Erede, la, Famiglia.

Lasciato. ad. ognuno. d'essa. un. Censo. da. distribuirsi. ad. arbitrio;; DI. ANTONIO; CASALI. GOVERNATORE. DI. ROMA.

Il. Quale. all'. ottimo. e. piilimo. Amico.

A. fue. fpefe, fece, fare, quelto. Monumento.

Viffe Anni 60, Morl a' 12, di Giugno.

1765 ..

In questo chiaristimo soggetto non meno risplende la divina grazia, che la pietà e la Religione di Clemente XII. Corfini di fan mem.

P. I N. E ...

۲.

debebat, dignitafque exigebat, fed privatim translatum fuit af Ecoleitam S. Brigittz, libique celebratis debitis exequiis, die desima quatta lunii contumulatum fuit; cujus in marmoreo Sepulcro fuper incifa, que fequitur deferiptio fait;

NICOLAO: COMIT. DE, BIELKE
Holmiz, Nato
Sveize, Regibus, Afini
Et, cubiculi, przpofito
Ob Catholican, Fidem
Singulari, animi, conflantia
Coninge, carifima, avivis, bonis
Honoribufque, patriis, relicitis
AD CLEMENTEM XII, PROFECTO
Deteflata: Luteranorum fecta
In quirinalibus ezibus
Pontificis indulgentia excepto,
Seastore Urbis commium Ordinum
Finelpumque Chriftianorum platufu rennaciato
Per annoca XXVIIII. Amma zguitato
Per forenaca XXVIIII. Amma zguitato
Per forenaca XXVIIII. Amma zguitato

Magiliratu perfuncto,

Romanorum Pontificum benevolentia
Et Capitolina Curiz- laudibus rummlato
Familia harade isabture;

cenfu viriam dilitibuendo arbitratu
ANTONII CASALI-PRÆFECTI URBIS
Qui optimo pilifimogue amico
Monumentum hoc impenfa fua feri curave,
Vixit annos LX, obite reide fuar Innias

## CIDIOCCLXV.

In hujusmodi fane clarisimo Viro non minus divina gratia resplendet , . quam pietas ac religio san mem. Clementis XII. Corsini .

F. I N: I' 9 ...



1 1

Alcune nuove Edizioni del Sig. Graziosi, uno del Corpo degli Stampatori, e Libraj di Venezia, dimorante nella Merceria di S. Salvatore, all'Insegna delle Tre Grazie.

A Gricoltore Sperimentate, ovvero regole generali fopa 1 Agrecitura, il modo di preparare, e conimare le Terre, di piantare, e coltivare le Viti, di far Vino di ogni forta all'udo di Tolcana, Francia ec. di Cofirno Trinci. Edizione Novifiama con l'Aggiunta in fine d' una Raccolta d' Opufcoli appartenenti all' Agricoltura. § L 4:

Alcune Offervazioni fopra le Poefie di Offian figlio di Fingal ec dirette al Sig. Abate Melchior Cefarotti da Audronico Filatete, Paftore di Eli-

de 8. L 22
Almanacco ad ufo de' Pedanti compofto e pubblicato per accidente da B.
B. Protopedante a benefizio di ogni

genere di persone per tutti i pacis del Mondo (12.2 di S. M. Federico III. Re di Prussia, Edizione magnifica in foglio con nonanta Ramidela gandezza della pagino, oltre un Finali, e Fregiallutvi all'Argomento, Antiporta e Finale; Tutto in Rame sotto il Torchio. L 52:

La foddetta ritlampata in 4. fen.

za Rami, L. 4: Apparecchio di nove giorni alla folennità dell' Affunzione in Cielo di Maria Madre di Dio 8. L. 1:

Buon Governo degli affari domeltici di G. J. Rousseau Cittadino di Ginevra, 8. col suo Ritratto Originale inciso in Amsterdam del celebre

Gio: Fayster. L.: 15
Carta Topografica dell' Isola del Maritaggio di Monfieur le Noble, per
la prima volta tradotta dal Francese
3. con una Galante e Critica Carta
Geografica di detta Isola. L. 215

Cafe Professe, Residenze, Collegi, Seminari, Missioni abbandonate perordine di S. M. Cattolica dalli RR. PP. Gefuiti in tutta la Monarchia della Spagna, col numero de' Religiofi, e Sacerdoti che contenevano 8. L: 10

Causa de' poveri superiore agli ornamenti meno utili e supersitui dell' Altare. Opera del celebre Campomanes Autore del Trattato della Regalia d' Ammortizzazione 4. L. II Il Cavalier del Naso. Poemetto di no-

to Autore Milanefe & Li 15:
Collezione di Leggi negli Stati di
Parma, Piacenza, e Guaffalla fopra
i luoghi Pii, e tutti gli altri Corpi
cadenti fotto il nome di Mani Mor-

te ordinateda S A. R. 8. L. 15. Corrier Letterairo. Foglio periodiocole comprende: L. Il Caffè, o fin brevi e varj diforofi ec. Il. Gli Effrati della letteratura Europea d' Iven Con. III. Le Novelle letterarie di Firenze del Sig. Al. Lami. IV. Articola dell' Europea, e molti Opufcoli Internationale dell' Europa, e molti Opufcoli Interfanti traotti dali migliori Garnati dell' Europa, e molti Opufcoli Interfanti traotti dali migliefe, dal Francefe, e Tedeffoo. VI. Nobinie particolari comunicate dagli Enditi.

VII. Avvifi delle Opere nuove 4. V. L 96: Deduzione fopra l' Afilo Sacro. Opera del Cancelier Criftiani per la prima volta pubblicata da S. E. Anton Fi-

lippo Àdami in & L 2: Defcrizione Geografica, Politica, Ifforica del Regno del Paraguai, formatofi dai Padri Gefuiti & L: 12

Delle Filiazioni Gefuitiche, of fia i Gefuiti occulti. Opera nella quale ad un celebre Miniftro di Stato fi dimoftra con evidenza, aggregarfi al Corpo Gefuitico qualunque grado il perfone che danno tutto quelche hanno, e quel che fono con occulta giurata foggezione al P. Generale della Compagnia di Gesh, e da che

ciò provenire le indisposizioni degli animi verso le risoluzioni dei Principi contro i medesimi, e nel sine un frammento di discorso del P.Ch. N. N. molto relativo alla materia. 8. con un Rame nel quale vi sono espresse un contro del propera delle quali si sinenzione nell' Opera. L. 2110

Discorsi fopra le Fasce de Bambini del P. Gio: Battista Roberti della Compagnia di Gesù & con fette Rami. L: 10

Differtatio de Servitutibus Realibus; Auctore Carolo Antonio Pilati l'Autore della Riforma d'Italia 8. L 2: 10 Lo stesso in Carta fina. L 2:

Dizionario Filofofico, o fia Introduzione alla cognizione dell' Uomo per indrizzarlo alla fua vera felicità. Tradotto dal Francese 8. L. 22

Directorium Praxis Judicialis pro Regularibus in tres Tractatus divifum. 4. L. 22 Epittole in verfi di S. M. Federico III. 4 fua Sorella la Margravia di Bara-

ith, e ad Ermotimo 4 Enciclopedia per Pettinarfi, nella quale fi trovano descritte quali Pettinature che convengono alli Signori Allegri, Malinconici, Pazzi, Serj, Attrabilari, alli Giovani, alli Vecchi, alli Sani, agli Ammalati, alli Pingui, alli Grassi, alli Magri, a que' di fronte grande, ovvero di fronte piccola, alli Biondi, alli Bruni, alli Caftagni. Opera nella quale oltre effere confervato il Carattere particolare delle Parucche per gli Artigiani, per li Medici, per li Soldati, per occasione di Nozze, di Funerali ec. vi fi fuggerisce l' uso delle polveri Celefte, Rossa, Verde, Bionda, di Amito, di Fiandra, di Argento, di Oro, di Diamanti, fecondo la propria fortuna, e fecondo l' armonia del proprio colorito. Edizione arricchira di Quarantacinque Stampe in Rame, nelle quali sono incise le pettinature e li loro

nomi. 8. L. 1. 10. Gefuita Articolo di Mano Maestra, tratto dall' Encicopledia, e scritto dal Re di Prussia, parte prima. L. 1110 Detto la parte seconda scritta da un Filosofo difinteressato. 8. L. 2. 10. Giornal per le Donne o sia Raccolta di Storie Galanti, pubblicato dall' Ab. Ricciard 8. 3 Tomi. L. 4: 10

Hilarius (5) Picasorum Epicopius Feltio ereptus in Controveria de piorum in finu Abraham ante Chrifti mortem Beattudine in 4. L. 1:10. L'Incognito ovveto il Figlio de fuoi coflumi. Avventurererate della Franccé nell' Italiana Favella. 2. T. 2. L. 5. Gefuiti Mercanti. Opera di Scrittore difinterefiato, illustriata con note in telesconte della Compagnia medefima.

Letrera di S. M. Cattolica a Papa Clemente XIII. interno la fibilita Efpulfione del PP. Gefuiti da tutte le pagne con la ripfoffa del Sommo Pontefice e replica del Re, Aggiuntevi alcune note Storico-politico-Xitiche, e fedeci Sonetti S. L. 15. Lettere firitte da Donna di fenno, e di fipizio per ammaesframento del fuo Amante S. L. 15.

Lettera inedita del Padre Anton-Ma-

ria Benucci Gefuita della Cafa profefia del Gesò di Roma al Padre D. Antonio Carmelli Abate Camaldolefti in Arezzo, intonoagli foncerti Lettera Pafforale dell' III. e Reverend. Monf. Don Guifeppe Saverio Rodriquez di Arellano Arciv. della Città di Burgosii Ifagna; Scritta a tuttifi Fedeli della fun Dioceti con fora a tuttifi Fedeli della fun Dioceti con fora in narchia per via di Contiglioli giorno 24. Aprile 1767. 8 Lettera Ambbologica e perfusiava di un

Gefuita ad un Cavaliere fuo difcepolo fopra molti inconvenienti della
Compagnia colla rifpofta del medefimo\_8. L 1:
Leffico Farmaceutico Chimico di Loren-

Leffico Farmaceutico Chimico di Lorenzo Cappello. Edizione nona accrefciuta notabilmente 4 1769. L 4 10



